Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 giugno 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - OD100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 57

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1993.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1993.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

# SOMMARIO

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

| DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1993. — Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi |          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ai vegetali o ai prodotti vegetali                                                                                                                             | Pag.     | 5   |
| Allegato I                                                                                                                                                     | »        | 27  |
| Allegato II                                                                                                                                                    | <b>»</b> | 33  |
| Allegato III                                                                                                                                                   | <b>»</b> | 57  |
| Allegato IV                                                                                                                                                    | <b>»</b> | 62  |
| Allegato V                                                                                                                                                     | <b>»</b> | 174 |
| Allegato VI                                                                                                                                                    | <b>»</b> | 189 |
| Allegato VII                                                                                                                                                   | <b>»</b> | 194 |
| Allegato VIII                                                                                                                                                  | <b>»</b> | 195 |
| Allegato IX                                                                                                                                                    | »        | 197 |
| Allegato X                                                                                                                                                     | »        | 201 |
| Allegato XI                                                                                                                                                    | <b>»</b> | 203 |
| Allegato XII                                                                                                                                                   | <b>»</b> | 205 |
| Allegato XIII                                                                                                                                                  | <b>»</b> | 207 |
| Richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori                                                                                                   | <b>»</b> | 209 |
| Certificato di iscrizione al registro dei produttori                                                                                                           | <b>»</b> | 214 |
| Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi                                                                                | <b>»</b> | 215 |
| Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE                                                                                            | <b>»</b> | 217 |
| Settori di attività per i quali si richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE                                                           | »        | 219 |
| Passaporto delle piante CEE                                                                                                                                    | »        | 221 |

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 1993.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

# IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

VISTA la legge 18 giugno 1931, n.987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'applicazione delle predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933 n. 1700 e successive modifiche;

VISTO il decreto ministeriale del 15 febbraio 1941, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 13 del 1 maggio 1941, concernente le norme sulla disinfestazione cianidrica delle piante da vivaio, fruttifere in genere nonché ornamentali della famiglia delle rosacee per le provincie dell'Italia settentrionale e centrale:

VISTO il decreto ministeriale del 30 luglio 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1942, concernente la disciplina dell'importazione in Sardegna delle piante e parti di piante provenienti dagli altri compartimenti del Regno;

VISTO il decreto ministeriale del 28 ottobre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1943, concernente le norme per l'obbligatorietà della disinfestazione cianidrica di alcune piante da frutto:

VISTO il decreto ministeriale del 16 aprile 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1948, concernente le disposizioni per la vigilanza fitosanitaria sulle importazioni in Sardegna delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti;

VISTO il decreto ministeriale del 2 aprile 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1954, concernente il rilascio del certificato fitopatologico per le partite di garofani destinati all'estero;

VISTO il decreto ministeriale del 15 luglio 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 19 agosto 1954, concernente le norme sul trasferimento nell'interno del territorio nazionale delle piante e parti di piante di barbabietole;

VISTO il decreto ministeriale dell'8 giugno 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 1956, concernente l'importazione nelle provincie del territorio nazionale ed esportazione all'estero di piante e parti di piante di agrumi, prodotti nella zona costiera della provincia di Palermo;

VISTO il decreto ministeriale del 20 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 3 novembre 1966, concernente l'importazione in Sardegna dalle altre regioni italiane anche attraverso il porto di Golfo Aranci, delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti;

VISTO il decreto ministeriale del 12 aprile 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci;

VISTO 11 decreto ministeriale del 2 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1983, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione di sementi di girasole;

VISTO 11 decreto ministeriale del 18 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1992, relativo all'applicazione dell'accordo di Schengen concernente i controlli fitosanitari;

VISTA la legge 9 marzo 1955 n. 471 concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione Internazionale per la protezione delle piante; VISTA la Direttiva 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTE le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1º gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987, n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, 89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 29 giugno 1989, n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990, n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE ed 1 relativi allegati;

VISTE le direttive della Commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988, n. 88/430/CEE del 1º luglio 1988, n. 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, n. 90/80/CEE e 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990, n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, n. 91/27/CEE del 19 dicembre 1990, n. 91/102/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/660/CEE del 6 dicembre 1991, n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992, n. 92/70/CEE del 30 luglio 1992, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE ed 1 relativi allegati;

VISTO il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate;

VISTO l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

CONSIDERATA la necessità di recepire le direttive del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonché le direttive della Commissione n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1 dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, lettera a), del D.L. 30 dicembre 1992 n. 536, sopramenzionato;

RITENUTA pertanto l'opportunità di unificare ed integrare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 12 ottobre 1992;

#### DECRETA:

# Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

# ARTICOLO 1

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

### ARTICOLO 2

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti vive di piante comprendono:
  - 1 frutti, in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;
  - le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;
  - 1 tuberi, 1 bulbi ed 1 r1zom1;
  - 1 fiori recisi;
  - 1 ram1 con foglie, gli alberi tagliati con foglie;
  - le colture di tessuti vegetali.

Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina;

- b) prodotti vegetali: 1 prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
- c) plantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;
- d) vegetali destinati alla piantagione:
  - vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
  - vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
- e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;
- f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;
- g) zona protetta: una zona della Comunità,
  - nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti della Comunità o
  - nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità;
- h) constatazione o misura ufficiale: constazione effettuata o provvedimento adottato dagli agenti dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali o, sotto la loro responsabilità, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;
- 1) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono mantenuti i registri ed i documenti di cui all'articolo 21;
- 1) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea, ad eccezione delle isole Canarie, Ceuta e Melilla;
- m) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, é compreso anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

# ARTICOLO 4

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

# Titolo II PROIBIZIONI E RESTRIZIONI

# ARTICOLO 5

E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, del presente decreto.

### ARTICOLO 6

E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

#### ARTICOLO 8

E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

# ARTICOLO 9

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica Italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

# ARTICOLO 10

E' vietata l'introduzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

# Titolo III CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE

# ARTICOLO 11

I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, e nell'allegato IV, parte A, sez. II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

- b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
- c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

Le ispezioni previste dall'articolo precedente sono eseguite nell'osservanza delle disposizioni seguenti:

- a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
- b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;
- c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

### ARTICOLO 13

Se dalle ispezioni previste dall'articolo il risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto siano soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante.

# ARTICOLO 14

Qualora si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ec eseguita conformemente all'articolo 12 che le condizioni ivi stabilite non siano soddisfatte l'autorizzazione, all'uso del passaporto non viene rilasciata, fatto salvo il comma seguente.

Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

Per i casi in cui si applica il 1º comma dell'articolo 14, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
- distruzione.

# ARTICOLO 16

Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

# ARTICOLO 17

Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 25 e 32 i Servizi fitosanitari regionali dispongono controlli ufficiali.

Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;
- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;
- controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentari effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte nel registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 536. ed

essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

# ARTICOLO 18

Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

# Titolo IV REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI

## ARTICOLO 19

I produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che producono, commercializzano o detengono i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A, devono essere iscritti nei registri dei produttori ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536. Sono esonerati dall'iscrizione i "piccoli produttori" di cui all'articolo 6, punto 2., del citato D.L..

Le ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno sede legale, utilizzando i modelli conformi all'allegato IX del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente.

Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 del presente decreto, provvede all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, dandone comunicazione agli interessati utilizzando il modello conforme all'allegato X.

Il Servizio fitosanitario regionale non procederà all'iscrizione o la sospenderà nei casi in cui non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 21.

I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro dei produttori regionali al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalità che verranno stabilite da quest'ultimo.

# ARTICOLO 20

Le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente al Servizio fitosanitario regionale tutte le variazioni avvenute successivamente all'iscrizione utilizzando il modello conforme all'allegato IX.

# ARTICOLO 21

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del D.L. 536 del 30 dicembre 1992, le ditte sono vincolate ai seguenti obblighi:

- a) tenere presso il Centro aziendale una planimetria generale di scala adeguata per l'identificazione degli appezzamenti o magazzini ove sono presenti i vegetali di cui all'articolo 19, comma 1. Per i singoli appezzamenti o magazzini si dovrà avere una pianta aggiornata nella quale siano identificabili i vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati;
- b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, lettera d) del D.L. 30 dicembre 1992 n. 536, conforme all'allegato XI, relativo alla registrazione degli estremi dei passaporti e al movimento dei vegetali;
- c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
- d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
- e) collaborare in altri modi con il Servizio fitosanitario regionale.

Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda.

Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di interventi: esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.

# ARTICOLO 23

·I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno, il registro e i documenti relativi.

# ARTICOLO 24

I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino che non siano più soddisfatti gli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto e all'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536, adotteranno, nei confronti delle ditte inadempienti, le sanzioni previste dall'articolo 9 del citato D.L. e se del caso le misure di cui all'articolo 16, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

# Titolo V PASSAPORTO DELLE PIANTE

# ARTICOLO 25

I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 6, punto 2., del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536, non possono circolare se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non é apposto un passaporto delle piante.

Le ditte, iscritte nel registro dei produttori, che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione, valida un anno solare, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente.

#### ARTICOLO 27

Il passaporto delle piante, distinto nei tipi A, B e C, é costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile e conforme ai modelli di cui all'allegato XIII del presente decreto, ed é stampato e conservato a cura delle ditte utilizzatrici, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali.

# ARTICOLO 28

Il passaporto delle piante, di colore bianco con scritte nere deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando la denominazione botanica con il nome latino, le quantità ed il paese d'origine. Le serie distinte dei tre tipi di passaporto, con i relativi numeri, devono essere riportate nel registro dei vegetali. Detto passaporto é invalidato qualora contenga cancellature, o modifiche non convalidate.

#### ARTICOLO 29

Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sur vegetali, sur prodotti vegetali o altre voci, sur loro imballaggi o sur veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

### ARTICOLO 30

Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione ed in qualsiasi parte del territorio italiano, essere sostituito con un altro

conformemente alle disposizioni seguenti:

- la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture o di combinazione di varie forniture o delle loro parti o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
- la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'articolo 6 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536;
- l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione deve essere rilasciata dal Servizo fitosanitario regionale competente per territorio nel quale é situato il centro aziendale richiedente, soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di contaminazioni dovuti a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, successivamente alla spedizione da parte del produttore.

# Titolo VI ZONE PROTETTE

### ARTICOLO 31

L'introduzione e la circolazione nelle corrispondenti zone protette dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, possono avvenire qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in tale parte dell'allegato.

# ARTICOLO 32

I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano é apposto un passaporto delle piante valido per tali zone.

#### ARTICOLO 33

L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati.

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, siano destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione e per l'interno.

# Titolo VII ISPETTORI FITOSANITARI

# ARTICOLO 34

I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, come previsto dal par. 2 dell'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536.

Gli ispettori fitosanitari debbono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale e l'iscrizione al registro di cui al precedente comma.

In fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere iscritti nell'apposito registro i pubblici dipendenti in possesso della tessera di Delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.

### ARTICOLO 35

Gli ispettori fitosanitari hanno accesso ai luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri ed i passaporti delle piante. Essi hanno le facoltà previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 536.

# Titolo VIII CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

#### ARTICOLO 36

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare:

- che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
- che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato;
- che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

# ARTICOLO 37

I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'articolo precedente per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono altresì essere accompagnati da un certificato fitosanitario di esportazione emesso dal competente Servizio ufficiale per la protezione delle piante del Paese di origine.

### ARTICOLO 38

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano stati immagazzinati o siano stati frazionati o abbiano subito una modificazione nell'imballaggio in un Paese terzo diverso da quello di produzione e conseguentemente siano stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dal certificato fitosanitario di esportazione rilasciato dal Paese di origine o da una sua copia conforme, dal certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato dall'autorità competente del Paese rispeditore.

# ARTICOLO 39

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte B, siano stati introdotti successivamente in più Paesi terzi e se in tali occasioni sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, i prodotti in questione per poter essere introdotti nel

territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dai certificati fitosanitari previsti dell'articolo precedente, dai seguenti documenti:

- a) ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia conforme autenticata;
- b) certificati fitosanitari di riesportazione anteriori all'ultimo certificato di riesportazione o loro copie conformi autenticate.

### ARTICOLO 40

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci compresi nell'allegato IV, parte A, per i quali si richiedono particolari requisiti che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine il certificato fitosamitario previsto dall'articolo 39 può essere emesso dall'autorità competente del Paese in cui tali requisiti vengono soddisfatti, in particolare ciò si applica nel caso del legname se fra i requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, é sufficiente che sia eliminata la corteccia.

### ARTICOLO 41

I certificati fitosanitari rulasciati dai Servizi fitosanitari competenti dei Paesi terzi debbono essere conformi ai modelli riprodotti negli allegati della Convenzione. Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC) del 6 dicembre 1951 e successive modifiche, redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Detti certificati devono essere emessi dalle Autorità riconosciute a questo scopo dalla Convenzione o, in caso di Paesi non firmatari, sulla base delle leggi o dei regolamenti di detti Paesi. Detti certificati non debbono essere stati compilati più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci a cui si riferiscono hanno lasciato il Paese esportatore o riesportatore.

Detti certificati devono essere redatti a macchina o in stampatello, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorità che li ha rilasciati, pena l'invalidità degli stessi. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali essa é obbligatoria e deve essere indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in originale, con le eccezioni espressamente indicate negli articoli 38 e 39.

Sui certificati fitosanitari di cui agli articoli precedenti, presentati al momento del controllo fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci a cui si riferiscono, deve essere apposto il timbro dell'Ufficio doganale presso il quale viene effettuato il centrollo fitosanitario, che indichi il nome di tale Ufficio e la data di entrata.

# ARTICOLO 43

I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato VII del presente decreto e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate non sia presente un grado di infestazione elevato.

# ARTICOLO 44

Se, a seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato VII risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne autorizza l'importazione, rilasciando apposito certificato fitosanitario per l'importazione da presentare all'autorità doganale.

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati anche nell'allegato V, parte A, l'importatore deve comunicare al Servizio fitosanitario regionale gli estremi dell'iscrizione al registro ufficiale di cui all'articolo 18; in tal caso e qualora ne ricorrano le condizioni, viene rilasciata copia del certificato fitosanitario di importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.

#### ARTICOLO 45

Qualora si ritenga, in esito alle ispezioni previste dagli articoli 36 e 43, che le condizioni stabilite dal presente decreto non siano soddisfatte, non si rilascia il certificato fitosanitario per l'importazione.

Nei casi in cui una parte della partita, a seguito dell'ispezione non presenti alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

Per 1 casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;
- separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita;
- imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
- rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno della Comunità;
- distruzione.

### ARTICOLO 47

Le partite provenienti dai Paesi terzi non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elenoati nell'allegato V, parte B, possono essere ispezionate ufficialmente quando esista un serio motivo di ritenere che sia stata commessa un'infrazione delle regole a questo riguardo.

Se alla fine dell'ispezione rimangono dei dubbi relativi all'identità della merce, in particolare su genere, specie o origine, la partita sarà considerata contenere vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

# ARTICOLO 48

Qualora, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritenga che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.

# Titolo IX ESPORTAZIONE

# ARTICOLO 49

Gli ispettori fitosanitari provvederanno alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi, al fine di assicurare che essi siano conformi alle esigenze fitosanitarie dei Paesi destinatari.

In casi di rispedizione sarà rilasciato un certificato di riesportazione se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.

### ARTICOLO 50

I certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate ai Paesi terzi devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche.

Detti certificati dovranno essere compilati a macchina o in stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature non approvate dall'Ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legisfazioni fitosanitarie dei Paesi importatori.

# Titolo X PUNTI DI ENTRATA

### ARTICOLO 51

I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato IV, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto.

Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.

### ARTICOLO 52

I vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato VII oltre che attraverso i punti di entrata di confine elencati nell'allegato VIII punto 1. possono entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 3.

Il legname, oltre che attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 1., può entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 2.

# Titolo XI DEROGHE

#### ARTICOLO 54

In deroga ai divieti previsti dagli articoli 5, 7, 8 e 9, l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione ed alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II e dei vegetali menzionati nell'allegato III, è subordinata ad una speciale autorizzazione, da richiedersi di volta in volta, al Servizio fitosanitario centrale, da parte degli Istituti scientifici o Enti di ricerca e sperimentazione.

# ARTICOLO 55

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 51 il Servizio fitosanitario centrale potrà consentire, per particolari esigenze, la visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V parte B, anche attraverso punti di entrata diversi da quelli previsti dal presente decreto.

# ARTICOLO 56

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 36,37, 38 e 39, 1 Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare il transito sul territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinati a Paesi terzi a condizione che i loro imballaggi o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi. Tale autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.

#### ARTICOLO 57

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 37, 38 e 39 é ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte A, originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un Paese

terzo, a condizione che non vi siano stati rischi di contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo passaporto delle piante.

# ARTICOLO 58

In deroga a quanto stabilito dagli articolo 38 e 39 può essere ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B in mancanza dei prescritti certificati se trattasi:

- di oggetti di trasloco;
- di piccoli quantitativi destinati ad essere utilizzati dal possessore ai fini non industriali, né commerciali o al consumo durante il trasporto.

## ARTICOLO 59

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 38 e 39, qualora non sussista alcun pericolo da parte degli organismi nocivi specificati negli allegati I e II, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio possono accordare, dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario centrale, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purché vengano utilizzati in abitazione o in aziende agricole situate nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.

# ARTICOLO 60

I DD.MM. di seguito elencati, citati nelle premesse, sono abrogati:

D.M. 15 febbraio 1941, D.M. 30 luglio 1942, D.M. 28 ottobre 1942, D.M. 16 aprile 1948, D.M. 2 aprile 1954, D.M. 15 luglio 1954, D.M. 8 giugno 1956, D.M. 20 ottobre 1966, D.M. 12 aprile 1972, D.M. 2 novembre 1983, D.M. 18 giugno 1992, D.M. 12 ottobre 1992.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro: DIANA

### ALLEGATO I

#### Parte A

# ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

#### Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

- a) Insetti, acarı e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
  - 1. Acleris spp. (Specie non europee)
  - 2. Amauromyza maculosa (Malloch)
  - 3. Anomala orientalis Waterhouse
  - 4. Anoplophora chinensis (Thomson)
  - 5. Anoplophora malasiaca (Forster)
  - 6. Arrhenodes minutus Drury
  - 7. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
    - a) Bean golden mosaic virus
    - b) Cowpea mild mottle virus
    - c) Lettuce infectious yellows virus
    - d) Pepper mild tigré virus
    - e) Squash leaf curl virus
    - f) Euphorbia mosaic virus
    - g) Florida tomato virus
  - 8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:
    - a) Carneocephala fulgida Nottingham
    - b) Draeculacephala minerva Bali
    - c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
  - 9. Choristoneura spp. (specie non europee)
  - 10.Conotrachelus nenuphar (Herbst)
  - 11. Heliothis zea (Boddie)

- 2.Liriomyza sativae Blanchard
- 13.Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
- 14. Monochamus spp. (specie non europee)
- 15.Myndus crudus Van Duzee
- 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
- 17. Premnotrypes spp. (specie non europee)
- 18.Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann)
- 19.Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff)
- 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
- 21. Spodoptera eridania (Cramer)
- 22. Spodoptera frugiperda (Smith)
- 23.Spodoptera litura (Fabricius)
- 24. Thrips palmi Karny

# 25. Tephritidae (non europei) quali:

- a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
- b) Anastrepha ludens (Loew)
- c) Anastrepha obliqua Macquart
- d) Anastrepha suspensa (Loew)
- e) Dacus ciliatus Loew
- f) Dacus cucurbitae Coquillett
- g) Dacus dorealis Hendel
- h) Dacus tryoni (Froggatt)
- 1) Dacus tsuneonis Miyake
- j) Dacus zonatus Saund.
- k) Epochra canadensis (Loew)
- 1) Pardalaspis cyanescens Bezzi
- m) Pardalaspis quinaria Bezzi
- n) Pterandrus rosa (Karsch)
- o) Rhacochlaena japonica Ito
- p) Rhagoletis cingulata (Loew)
- q) Rhagoletis completa Cresson
- r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
- s) Rhagoletis indifferens Currán
- t) Rhagoletis mendax Curran
- u) Rhagoletis pomonella Walsh
- v) Rhagoletis ribicola Doane

- w) Rhagoletis suavis (Loew)
- 26.Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)
- 27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

# b) Batteri

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

#### c) Funghi

- 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
- 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
- 3. Cronartium spp. (specie non europee)
- 4. Endocronartium spp. (specie non europee)
- 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
- 6. Gymnosporangium spp. (specie non europee)
- 7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar
- 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
- 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
- 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
- 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson
- 12. Phoma andina Turkensteen
- 13. Phyllosticta solitaria Ell et Ev.
- 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
- 15. The caphora solani Barrus
- 16.Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

# d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

- 1. Micoplasma della necrosi del floema dell'olmo
- 2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
  - a) Andean potato latent virus
  - b) Andean potato mottle virus
  - c) Arrachacha virus B, oca strain

- d) Potato black ringspot virus
- e) Potato spindle tuber viroid
- f) Potato virus T
- g) Isolati non-europei dei virus della patata A,M,S,V,X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leafroll virus
- 3. Tobacco ringspot virus
- 4. Tomato ringspot virus
- 5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:
  - a) Blueberry leaf mottle virus
  - b) Cherry rasp leaf virus (isolati americani)
  - c) Peach mosaic virus (isolati americani)
  - d) Peach phony rickettsia
  - e) Peach rosette mosaic virus
  - f) Peach rosette mycoplasm
  - g) Peach X-disease mycoplasm
  - h) Peach yellows mycoplasm
  - 1) Plum line pattern virus (isolati americani)
  - j) Raspberry leaf curl virus (isolati americani)
  - k) Strawberry latent "C" virus
  - 1) Strawberry vein banding virus
  - m) Strawberry witches' broom mycoplasm
  - n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.
- 6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:
  - a) Bean golden mosaic virus
  - b) Cowpea mild mottle virus
  - c) Lettuce infectious yellows virus
  - d) Pepper mild tigré virus
  - e) Squash leaf curl virus
  - f) Euphorbia mosaic virus

### 5) Florida tomato virus

# e) Piante parassite

1. Arceuthobium spp. (specie non europee)

#### Sezione II

# ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

- a) Insetti, acarı e nematodi, ın tutte le fasi del loro sviluppo
  - 1. Globodera pallida (Stone) Behrens
  - 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
  - 3. Heliothis armigera (Hubner)
  - 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
  - 5. Liriomyza trifolii (Burgess)
  - 6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
  - 7. Opogona sacchari (Bojer)
  - 8. Popillia japonica Newman
  - 9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

#### b) Batteri

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

#### c) Funghi

- 1. Melampsora medusae Thumen
- 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

### d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

- 1. Apple proliferation mycoplasm
- 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- 3. Pear decline mycoplasm

# Parte B

# ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

# a) Insetti, acarı e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

| Specie                                                                         | Zone protette                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) 2. Leptinotarsa decemlineata Say | DK, IRL, P, UK E (Minorca e Ibiza), IRL P (Azzorre e Madeira), UK |  |  |  |  |
| d) Virus ed organismi patogeni virus-simili                                    |                                                                   |  |  |  |  |

| Specie                                                          | Zone protette                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Beet necrotic yellow vein virus 2. Tomato spotted wilt virus | DK, IRL, P (Azzorre),UK<br>DK |

# ALLEGATO II

#### Parte A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

### Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO, MA CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

| a) | Insetti, | acarı | e | nematodi, | ın | tutte | le | fasi | del | loro | sviluppo |  |
|----|----------|-------|---|-----------|----|-------|----|------|-----|------|----------|--|
|----|----------|-------|---|-----------|----|-------|----|------|-----|------|----------|--|

| Specie                                | Oggetto della contaminazione                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aculops fuchsiae Keifer            | Vegetali di Fuchsia L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                             |
| 2. Aleurocanthus spp.                 | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi |
| 3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) | Vegetali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                            |
| 4. Anthonomus signatus (Say)          | Vegetali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                            |

| Specie                                                          | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Aonidiella citrina Coquillet                                 | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                            |
| 6. Aphelenchoides besseyi Christie(*)                           | Sementi di Oryza spp.                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Aschistonyx eppoi Inouye                                     | Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei                                                                                                                           |
| 8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. | Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di paesi non europei |
| 9. Carposina niponensis Walsingham                              | Vegetali di Cydonia Mill.,<br>Malus Mill., Prunus L. e<br>Pyrus L., ad eccezione delle<br>sementi, originari di paesi<br>non europei                                                                                        |
| 10. Diaphorina citri Kuway                                      | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, e<br>Murraya Konig, ad eccezione<br>dei frutti e delle sementi                                                                           |
| 11. Enarmonia packardi (Zeller)                                 | Vegetali di Cydonia Mill.,                                                                                                                                                                                                  |

| Specie                             | Oggetto della contaminazione                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Halus Hill., Prunus L. e<br>Pyrus L., ad eccezione delle<br>sementi, originari di paesi<br>non europei                               |
| 12. Enarmonia prunivora Welsh      | Vegetali di Cydonia Mill.,<br>Nalus Mill., Prunus L. e<br>Pyrus L., ad eccezione delle<br>sementi, originari di paesi<br>non europei |
| 13. Bolevranychus lewisi Hodrewor  | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Svingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>senenti     |
| 14. Eotetranyonus orientalis ilein | Vereteli di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>cementi     |
| 15. Grapholita inopinata Heinrich  | Vegetali di Cydonia Hill.,<br>Malus Hill., Prunus L. e<br>Pyrus L., ad eccezione delle<br>sementi, originari di paesi<br>non europei |
| 16. Hishononus phycitis            | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>senenti     |
| 17. Leucaspis japonica Ckll.       | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus                                                                               |

| Specie                                                                                                                                                                                       | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | caf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi                                                                                                                                                       |
| 18. Listronotus bonariensis (Kuschel)                                                                                                                                                        | Sementi di Cruciferae,<br>Granineae e Trifolium spp.<br>originarie di Argentina,<br>Australia, Bolivia, Cile,<br>Kuova Zelanda e Uruguay                                                                               |
| <ul><li>19. Margarodes, specie non europee quali:</li><li>a) Margarodes vitis (Philippi)</li><li>b) Margarodes vredendalensis de Elerk</li><li>c) narrarodes prieskaensis Jakubski</li></ul> | Vegetali di Vivis L., ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>senenti                                                                                                                                                    |
| 20. Numonia pyrivorella (Hatsunura)                                                                                                                                                          | Veretali di Pyrus L., ad eccemione delle sementi, originari di paesi non europei                                                                                                                                       |
| 21. Oligonychus perditus Pritchard et Daker                                                                                                                                                  | Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle senenti, originari di paesi non europei                                                                                                                      |
| 22. Pissodes sup. (specie non europee)                                                                                                                                                       | Vegetali di conifere (Coniferales) ad eccezione dei frutti o delle sementi, lername di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di paesi non europei |
| 23. Radopholus citrophilus Kuettel Dickson<br>et Kaplan                                                                                                                                      | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Svingle, Poncirus                                                                                                                                                                 |

| Specie                                   | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di Araceae, Narantaceae, Nucaceae, Persea spp. Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato |
| 24. Saissetia nigra (Nietn.)             | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi                                                                                |
| 25. Scirtothrips aurantia Faure          | Vegetali di Citrus L., Fortunella Svingle, Poncirus Aaf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi                                                                                |
| 26. Scirtothrius dorsalis Hood           | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                    |
| 27. Scirtothrips citri (Noultex)         | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                    |
| 28. Scolytidae spp. (specie non europee) | Vegetali di conifere<br>(Coniferales) di altezza<br>superiore a S n., ad eccezio-<br>ne dei frutti e delle                                                                                          |

| Specie                              | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | sementi, legname di conifere<br>(Coniferales) con corteccia,<br>e cprteccia di conifere<br>(Coniferales) separata dal<br>tronco, originari di paesi<br>non europei |
| 29. Tachypterellus quadrigibbus Say | Veretali di Cydonia Mill.,<br>Halus Hill., Prunus L. e<br>Pyrus L., ad eccezione delle<br>sementi, originari di paesi<br>non europei                               |
| 30. Toxoptera citricida Kirk        | Vejetali di Citrus L.,<br>Fortunella Svingle, Poncirus<br>Eaf., e relativi ibridi; ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>schenui                                   |
| 31. Trioza erytreae Del Guercio     | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e Clausena Burm. f., ad eccezione dei frutti e delle sementi                          |
| 32. Unasmis citri Comstock          | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle senenti                                               |

<sup>(\*)</sup>Hella Comunità, Aphelenchoides besseyi Christie non e presente su Oryza spn.

#### b) Batteri

|                                                                                             | <b></b>                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specie                                                                                      | Oggetto della contaminazione                                                                                                              |
| 1. Citrus greening bacterium                                                                | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi          |
| 2. Citrus variegated chlorosis                                                              | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi          |
| 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye                                                            | Sementi di Zea mais L.                                                                                                                    |
| 4. Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)                               | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi                                   |
| 5. Xanthomonas campestris pv. oryzae<br>(Ishiyama) Dye e pv. orizicola (Fang<br>et al.) Dye | Sementi di Oryza spp.                                                                                                                     |
| c) Funghi                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Specie                                                                                      | Oggetto della contaminazione                                                                                                              |
| 1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)                     | Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei |

| Specie                                                     | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Apiosporina morbosa (Schwein)<br>v. Arx                 | Vegetali di Prunus L., desti-<br>navi alla piantagione ad<br>eccezione delle sementi                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Atropellis spp.                                         | Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L                                                                                                                                                                           |
| 4. Ceratocystis coerulescens (Nunch)Eakshi                 | Vegetali di Acer saccharum llarsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi della America seutentrionale, legname di Acer saccharum llarsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi della America settentrionale |
| 5. Cercoseptoria mini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton | Veçetali di Pinus L., ad ec-<br>cezione dei frutti e delle<br>sementi, e legname di Pinus<br>L.                                                                                                                                                                                             |
| 6. Cercoseptoria angolensis Carv. et Hendes                | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione delle sementi                                                                                                                                                                            |
| 7. Ciborinia canelliae Kohn                                | Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei                                                                                                                                                                             |

| Specie                                                             | Oggetto della contaminazione                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Diaporthe vaccinii Shaer                                        | Vegetali di Vaccinium spp.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                             |
| 9. Elsinoe spp. Bitanc.et Jenk. Mendes                             | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi     |
| 10.Fusarium oxysporum f. sm. albedinis<br>(Kilian et Haire) Gordon | Veçetali di Phoenix spp., ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                              |
| 11.Guignardia citricarpa Hiely (tuutti 1 cep-                      | Venetali di Citrus L.,<br>Fortunella Svingle, Poncirus<br>Kaf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione delle senenti                     |
| 12. Guignardia piricola (Nosa) Yananoto                            | Vegetali di Cydonia Mill.,<br>Halus Mill., Prunus L. e<br>Pyrus L., ad eccezione delle<br>senenti, originari di paepi<br>non europei |
| 13. Puccinia pittieriana Hennings                                  | Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi                                                                      |
| 14. Scirrhia acicola (Dearn.)Sirgers                               | Vegetali di Pinus L., ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                  |
| 15. Venturia nashicola Tanaka et Yaranoto                          | Vegetali di Pyrus L., desti-<br>nati alla piantagione, ad ec-<br>cezione delle sementi, origi-<br>nari di paesi non europei          |

| d) Virus ed organismi patogeni virus-simili    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specie                                         | Oggetto della contaminazione                                                                                                     |
| 1. Beet curly top virus (isolati non europei)  | Vegetali di Beta vulgaris L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                       |
| 2. Black raspberry latent virus                | Vegetali di Rubus L.,<br>destinati alla piantagione                                                                              |
| 3. Agenti della necrosi e pseudo-necrosi       | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi |
| 4. Cadang-Cadang viroid                        | Vegetali di Palmae, destinati<br>alla piantagione, ad<br>eccezione delle sementi,<br>originari di paesi non<br>europei           |
| 5. Cherry leaf roll virus(*)                   | Vegetali di Rubus L.,<br>destinati alla piantagione                                                                              |
| 6. Citrus mosaic virus                         | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi |
| 7. Citrus tristeza virus (isolati non europei) | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad                                            |

| Specie                                            | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Agenti della leprosi                           | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle., Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                                                                                                                      |
| 9. Little cherry cathogen (isolati non curopei)   | Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sergentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulaua Lindl., Prunus speciosa (Koldz) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 10.Agenti della diffusione naturale della psorosi | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Svingle., Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                                                                                                                      |
| 11.Palm lethal yellowing mycoplasm                | Vegetali di Palmae, destinati<br>alla piantagione, ad<br>eccezione delle sementi,<br>originari di paesi non<br>europei                                                                                                                                                                                                 |
| 12.Prunus necrotic ringspot virus (*)             | Vegetali di Rubus L.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Specie                  | Oggetto della contaminazione                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | descinati alla piantagione                                                                                                       |
| 13.Satsuma dwarf virus  | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle cenenti             |
| 14.Tatter leaf virus    | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccesione dei frutti e delle<br>sementi |
| 15.Vitches' proon (KLO) | Vejetali di Citrus L.,<br>Fortunella Svingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi |

- (\*) Rella Comunità, il Cherry leaf roll virus non e presente su Rubus L.
- (\*\*) Hella Comunità, il Prunus necrotic ringspot virus non è presente su Rubus L.

#### Sezione II

ORGANISHI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

#### a) Insetti, acari e nenatodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

| Specie                             | Ometro della contaminazione                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aphelenchoides besseyi Christie | Vegetali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi |

| Specie                                 | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)   | Vegetali di Vitis L., ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Ditylenchus destructor Thorne       | Bulbi da fiore e cormi dei generi Crocus L., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss., Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di natare (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione                                                                                                                                                                                   |
| 4. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev | Sementi e bulbi di Allium cepa L., Allium porrum L., e Allium schoenoprasum L., bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellov", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Harcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagione, e sementi di Hedicago sativa L. |
| 5. Circulifer haematoceps              | Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Circulifer tenellus                 | Vegetali di Citrus L.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Specie                                                                    | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                                                                                                                |
| 7. Radopholus similis (Cobb) Thorne                                       | Vegetali di Araceae,<br>Marantaceae, Musaceae, Persea<br>spp., Strelitziaceae, con<br>radici o con terreno di<br>coltura aderente o associato                                                                                                                                         |
| b) Batteri                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cpecie                                                                    | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.     | Sementi di Medicago sativa L.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Clavibacter michiganensis spp. michiga-<br>nensis (Smith) Davis et al. | Vegetali di Lycopersicon ly-<br>copersicum (L.) Karsten ex<br>Farv., destinati alla<br>piantagione                                                                                                                                                                                    |
| 3. Erwinia amylovora (Eurr.)Winsl.et al.                                  | Vegetali di Chaenomeles Lind., Couoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 4. Ervinia chrysanthemi pv. dianticola (Hellners) Dickey                  | Vegetali di Dianthus L.,<br>destinati alla piantagione,                                                                                                                                                                                                                               |

| Specie                                                                | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | ad eccezione delle sementi                                                                                                                                                    |
| 5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder)Starr et Burkholder            | Vegetali di Dianthus L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                                                                         |
| 6.Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith                              | Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farv. e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e tuberi di Solanum tuberosum L. |
| 7. Pseudomonas syringae bv. persicae<br>(Prunier et al.) Young et al. | Vecetali di Prunus persica<br>(L.) Batsch e Prunus persica-<br>var. nectarina (Alt). Haxin,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                      |
| 8. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye                    | Sementi di Phaseolus L.                                                                                                                                                       |
| 9. Xanthomonas campestris pv. pruni<br>(Smith) Dye                    | Venetali di Prunus L.<br>Cesuinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                                                                            |
| 10.Xanthononas campestris pv. vesicatoria (Doldge) Dye                | Vegetali di Lycopersicon<br>lycopersicum (L.) Karsten ex<br>Farv., e Capsicum spp.,<br>destinati alla piantagione                                                             |
| 11. Manthomonas fragariae Kennedy et King                             | Vegetali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                                                                         |
| 12.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)                                | Vegetali di Vitis L., ad ec-                                                                                                                                                  |

| Specie                                                    | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Willems et al.                                            | cezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                                                                               |  |
| c) Funghi                                                 |                                                                                                                                                                                     |  |
| Specie                                                    | Orgetto della contaminazione                                                                                                                                                        |  |
| 1. Ceratocystis fimbriata f.sp.platani<br>Walter          | Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legnane di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale |  |
| 2. Colletotrichum acutatun Simmonds                       | Vogetali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                                                                               |  |
| 3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr                | Vegetali di Castanea Hill. e<br>Quercus L., destinati alla<br>piantagione, ad eccezione<br>delle sementi, legname e<br>corteccia separata dal tronco<br>di Castanea Hill.           |  |
| 4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx   | Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Houl., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi                                                                                    |  |
| 5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma        | Vegetali di Dianthus L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                                                                               |  |
| 6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli<br>et Gikashvili | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus                                                                                                                              |  |

| Specie                                            | Oggetto della contaminazione                                                                        |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                   | Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi                                                 |  |
| 7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragarie   | Vegetali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi               |  |
| 8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni | Sementi di Helianthus annuus<br>L.                                                                  |  |
| 9. Puccinia horiana Hennings                      | Vegetali di Dendranthena (DC.) Des Houl., destinati alla pianuagione, ad eccezione delle senenti    |  |
| 10.Scirrhia pini Funk et Parker                   | Vegetali di Pinus L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                  |  |
| 11.Verticillium albo-atrum Reinke et<br>Berthold  | Vegetali di Humulus lupulus<br>L., destinati alla<br>piantagione, ad eccezione<br>delle sementi     |  |
| 12.Verticillium dahliae Klebahn                   | Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi              |  |
| d) Virus ed organismi patogeni simili ai vir      | us                                                                                                  |  |
| Specie                                            | Oggetto della contaminazione                                                                        |  |
| 1. Arabis mosaic virus                            | Vegetali di Fragaria L. e<br>Rubus L., destinati alla<br>piantagione, ad eccezione<br>delle sementi |  |

|                                            | Oggetto della contaminazione                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obecie                                     | oggetto della contaminazione                                                                                                     |
| 2. Beet leaf curl virus                    | Vegetali di Beta vulgaris L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                       |
| 3. Chrysanthemum stunt viroid              | Vegetalí di Dendranthema (DC.) dec Houl., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi                                 |
| 4. Citrus tristeza virus (isolati europei) | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Naf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi |
| 5. Citrus vein enation woody gall          | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi |
| 6. Grapevine Flavescence dorée MLO         | Veçetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi                                                                    |
| 7. Plum pox virus                          | Vegetali di Prunus L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                              |
| 8. Potavo stolbur mycoplasm                | Vegetali di Solanaceae,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                             |
| 9. Raspberry ringspot virus                | Vegetali di Fragaria L. e<br>Rubus L., destinati alla<br>piantagione, ad eccezione<br>delle sementi                              |

| Specie                               | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.Spiroplasma citri Saglio et al.   | Vegetali di Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus<br>Raf., e relativi ibridi, ad<br>eccezione dei frutti e delle<br>sementi                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.Strawberry crinkle virus          | Vegetali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.Strawberry latent ringspot virus  | Vegetali di Fragaria L. e<br>Rubus L., destinati alla<br>piantagione, ad eccezione<br>delle sementi                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.Strawberry mild yellow edge virus | Veretali di Fragaria L.,<br>destinati alla piantagione,<br>ad eccezione delle sementi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. Tomato black ring virus          | Vegetali di Fragaria L. e<br>Rubus L., destinati alla<br>piantagione, ad eccezione<br>delle sementi                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.Tonato spotted wilt virus         | Vegetali di Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L;, Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farv., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, |

| Specie | Oggetto della contaminazione                                           |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|
|        | Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione |  |

Parte B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE SE PRESENTI DU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

#### a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

| Speci                     | е           | Oggetto della contaminazione                                                                                                                                                               | Zone protette                          |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Anthonomu (Boh.)       | s grandis   | Sementi e frutti (capsule) di<br>Gossypium spp.                                                                                                                                            | EL, E,I                                |
| 2. Cephalcia (Klug)       | lariciphila | Veretali di Larix Hill., desti-<br>nati alla piantagione, ad ecce-<br>zione delle sementi                                                                                                  | F,IRL,UK,<br>(N-IRL,Isola<br>di Man)   |
| 3. Dendroctu<br>Kugelan   | nus micans  | Vegetali di conifere (Coniferales) di altezza superiore a 3 n, ad eccezione dei frutti e delle se- menti, legnane di conifere con cor- teccia, corteccia di conifere se- parata dal tronco | EL,E,IRL,I,P,<br>UK(*)                 |
| 4. Gilpinia (Harting)     |             | Vegevali di Picea A. Dietr., desti-<br>nati alla piantagione, ad eccezio-<br>ne delle sementi                                                                                              | EL,F,IRL,UK<br>(N-IRL,Isola<br>di Nan) |
| 5. Goninteru<br>latus Gyl |             | Vegetali di Eucalyptus l'Hérit.,<br>ad eccezione dei frutti e delle<br>cementi                                                                                                             | EL,P                                   |

| Specie                          | Oggetto della contaminazione Zo                                                                                                                                                                                        | one protette                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6.a) Ips amitinus<br>Eichhoff   | Vegetali di conifere (Coniferales) di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco                     | EL,E,F(Corsica<br>IRL,I,P,UK             |
| b) Ips cembrae Heer             | Vegetali di conifere (Coniferales),<br>di altezza superiore a 3 m, ad ec-<br>cezione dei frutti e delle sementi,<br>legname di conifere (Coniferales)<br>con corteccia, corteccia di conifere<br>separata dal tronco   | EL,E,IRL,P,UK<br>(N-IRL,Isola<br>di Man) |
| c) Ips duplicatus<br>Sahlberg   | Vegetali di conifere, (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, le gname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco                  | UK                                       |
| d) Ips sexdentatus<br>Boerner   | Vegetali di conifere (Coniferales) di altezza superiore a 3 m, ad ec- cezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco                   | EL,IRL,I,UK,<br>(N-IRL,Isola<br>di Man)  |
| e) Ips typographus<br>Heer      | Vegetali di conifere (Coniferales),<br>di altezza superiore a 3 m, ad ec-<br>cezione dei frutti e delle sementi,<br>legname di conifere (Coniferales)<br>con corteccia, corteccia di coni-<br>fere separata dal tronco | EL,E,IRL,P,UK                            |
| 7. Matsucoccus feytaudi<br>Duc. |                                                                                                                                                                                                                        | F (Corsica)                              |

| Specie                                                | Oggetto della contaminazione Z                                                                                                                                                     | one protette  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8. Pissodes spp. (euro- pee)                          | Vegetali di conifere (Coniferales),<br>ad eccezione dei frutti e delle<br>sementi, legname di conifere<br>(Coniferales), corteccia di conifer<br>(Coniferales) separata dal tronco | Isola di Man) |
| 9. Sternochetus mangi-<br>ferae Fabricius             | Sementi di Mangifera spp. origi-<br>narie di paesi terzi                                                                                                                           | E,P           |
| 10. Thaumetopoea pityo-<br>campa (Den. et<br>Schiff.) | Vegetali di Pinus L., destinati<br>alla piantagione, ad eccezione<br>dei frutti e delle sementi                                                                                    | E (Ibiza)     |

(\*) (Scomia, Irlanda del Ford, Inchilterra: le sequenti Bedfordshire, Berkshire, Buckinghanshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex. Hertfordshire, Humberside, Isola di Man, Isola di Wight, Isole di Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tybe and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a nord del limite meridionale dell'autostrada [14]; Dorbyshire: i distretti di North East Derbyshire, Chesterfield, Bolsover: Leicestershire: 1 distretti di Charnwood, Helton, Rutland, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Blaby: Yorkshire North: 1 distretti di Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby).

#### b) Batteri

| Specie                                                                                                             | Oggetto della contaminazione                         | Zone protette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <ol> <li>Curtobacterium flac-<br/>cumfaciens pv. flac-<br/>cumfaciens<br/>(Hedges) Collins et<br/>Jones</li> </ol> | Sementi di Phaseolus vulgaris L.<br>e Dolichos Jacq. | EL,E,I,P      |

| Specie               | Oggetto della contaminazione Zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | protette                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Erwinia anylovora | Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. | E,F (Champagne-Ardennes,Alsace-eccet to il dipartimento del Bas-Rhin-, Lorraine Franche-Comté,Rhone-Alpes,Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Coted'Azur, Corsica, Languedoc-R Roussillon) IRL,I,P,UK, (N-IRL, Isola di Man e Isoledella Manica) |

#### c) Funghi

| Specie                                      | Oggetto della contaminazione                                                               | Zone protette                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Glomerella gossypii Edgerton             | Sementi e frutti (capsule)<br>di Gossypium spp.                                            | EL,I (Sicilia)                 |
| 2. Gremmeniella abie-<br>tina (Lag.)Morelet | Vegetali di Abies Mill.,<br>Larix Mill., Picea A. Dietr.,<br>Pinus L. e Pseudotsuga Carr., | IRL,UK(N-IRL,<br>Isola di Man) |

| Specie                                | Oggetto della contaminazione                                                             | Zone protette                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       | destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi                                   |                                 |
| 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.)J.Miller | Vegetali di Populus L., desti-<br>nati alla piantagione, ad ec-<br>cezione delle sementi | IRL,UK,(N-IRL,<br>Isola di Man) |
| 4. Phytophthora cinna-<br>momi Rands  | Vegetali di Persea americana<br>P.Mill., ad eccezione dei frut-<br>ti e delle sementi    | EL (Creta)                      |

# ALLEGATO III Parte A

#### VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

|    | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Paese d'origine                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew,<br>Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix<br>Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudo-<br>tsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezio-<br>ne dei frutti e delle sementi | Paesi non europei                      |
| 2. | Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L,<br>con foglie, ad eccezione dei frutti e<br>delle sementi                                                                                                         | Paesi non europei                      |
| з. | Vegetali di Populus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi                                                                                                                               | Paesi dell'America Setten-<br>trionale |
| 4. | Corteccia di conifere (Coniferales) se-<br>parata dal tronco                                                                                                                                              | Paesi non europei                      |
| 5. | Corteccia di Castanea Mill. separata dal tronco                                                                                                                                                           | Paesi terzi                            |
| 6. | Corteccia di Quercus L., ad eccezione<br>di Quercus suber L., separata dal tron-<br>co                                                                                                                    | Paesi dell'America setten-<br>trionale |
| 7. | Corteccia di Acer saccharum Marsh. se-<br>parata dal tronco                                                                                                                                               | Paesi dell'America setten-<br>trionale |
| 8. | Corteccia di Populus L. separata dal tronco                                                                                                                                                               | Paesi del continente<br>americano      |

# Descrizione Paese d'origine 9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L., Pyrus L., e Rosa L., destinati alla piantagione, ad ec-

10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi seme di patate

cezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

11. Vegetali di specie stolonifere e tuberifere di Solanun L. o relativi ibridi,

destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L.

- di cui ell'allegato III.Λ. 10
- 12. Tuberi di Solanum tuberosum L., esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 dello allegato III.A.

Paesi terzi, ad eccezione dell'Austria e della Svizzera

Paesi terzi

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui allo allegato IV.A.I, paesi terzi, esclusi Austria, Cipro, Egitto, Israele, Libia, Halta, Marocco, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi europei o riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro Clavibacter nichiganensis spp sepedonicus (Spieckermann et

non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati con-

tinentali degli USA

#### Paese d'origine Descrizione Kotthoff)Davis et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis 13. Vegetali di Solanaceae, destinati alla Paesi non europei plantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III. A. 14. Terra e terreno di coltura in quanto Turchia, Bielorussia, Estonia, tale, costituito integralmente o par-Lettonia, Lituania, Holdavia, Russia, Ucraina e paesi terzi zialmente di verra e di sostance solide organiche, quali parti di veretali, hunon compresi nell'Europa conmus, compresa vorba o corteccia, ad ectinentale, ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, cezione di quello composto solo di torba Halta, Harocco, Tunisia Paesi terzi 15. Vegevali di Vitis L., ad eccezione dei frutti 16. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle Paesi terzi Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 17. Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione Algeria, Harocco dei frutti e delle sementi 18. Vegetali di Cydonia Hill., Halus Hill., Fermi restando i divieti ap-Prunus L. e Pyrus L. e relativi ibridi, plicabili a seconda dei casi e di Fragaria L., destinati alla piantaai vegetali di cui al punto 9 gione, ad eccezione delle sementi dell'allegato III. A., paesi

# Descrizione Paese d'origine 19.Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi 1 vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Er., Hakonechioa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle senenti

Parte B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE

IN ALCUNE ZONE PROTETTE

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zone protette                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III. A. 9 e 18, vegetali e polline vivo per impollinazione di: Chaenoueles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Halus Mill., Hespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers, Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Vinsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis | E,F (Champagne-Ardennes, Alsace - escluso il dipartimento del Bas-Rhin -, Lorraine, Franche-Comté, Rhone-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL,I,P,UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica) |  |
| 2. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,<br>Poncirus Raf., e relativi ibridi, ori-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EL,F (Corsica)                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| Descrizione                                                                                                                                                                | Zone protette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ginari di paesi terzi  3. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad ec- cezione di Citrus paradisi Macf Merr., originari di paesi terzi | Italia        |

#### ALLEGATO IV

#### Parte A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

#### Sezione I

#### VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

Requisiti particolari

- 1.1 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:
  - piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
  - casse, cassette o fusti per imballaggio,
  - palette, palette a cassa o altre palette di carıco,
  - paglioli, distanziatori e supporti,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA

1.2 Legname di conifere (Coniferales) in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto completamente o in parte da dette conifere, originario

Constatazione, comprovata dall'apposizione di un'indicazione sul legname mediante un sistema approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, che si é proceduto ad un adeguato trat tamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso é stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56°C

 a) Constatazione ufficiale che, prima della spedizione, il prodotto é stato sottoposto ad adeguata

Requisiti particolari

del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA funigazione a bordo della nave o in un contenitore, e che

- b) il prodotto é spedito in contenitori sigillati o in altro modo atto ad impedire una reinfestazione
- 1.3 Legname di conifere (Coniferales),
  escluso quello di Thuja L., in forma
  di casse, cassette o fusti per impallaggio, palette, palette a cassa o altre
  palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non
  ha conservato la superficie rotonda naturale originario del Canada, della Cina,
  del Giappone, della Corea, di Taiwan
  e degli USA
- Il legname é scortecciato e privo di perforazioni provo cate da insetti del genere Monochamus (spp.non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 nn, e presenta un tenore di umidità inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.
- 1.4 Legname di Thuja L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA
- Il legname é scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp.non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm
- 1.5 Legnane di conifere (Coniferales)
  escluso quello in forma di piccole
  placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto completamente o in parte
  da dette conifere, ma compreso il
  legname che non ha conservato la
  superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei ad eccezione
- a) Il legname é scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp.non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) constatazione, comprovata

Requisiti particolari

del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA dal marchio "Kiln-dried". "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno 0 sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é stato sottoposto essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno 20%, del espresso percentuale đị materia secca, al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

2.1 Legname di Acer saccharum Marsh.
compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda
naturale, ad eccezione di quello
destinato alla produzione di fogli
per impiallacciatura, originario di
paesi dell'America settentrionale

Constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto. apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti che il legname é stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

2.2 Legname di Acer saccharum Marsh.,

Constatazione, risultante dai

ad eccezione di quello di cui al punto 2.1, originario di paesi dell'America settentrionale

3. Legname di Castanea Mill. e Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi dell' America settentrionale

#### Requisiti particolari

pertinenti documenti di accompagnamento o fornita con altro mezzo, che il legname é destinato alla produzione di fogli per impiallacciatura

- Il legname é scortecciato e:
- a) é squadrato in modo che risulti integralmente eliminata la superficie rotonda, oppure
- b) constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% espresso in percentuale di materia secca, oppure
- c) constatazione ufficiale che il legname é stato disinfettato mediante un adeguato trattamento ad aria calda o ad acqua calda

oppure, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia, constatazione. comprovata dal. marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, posto sul legno e sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore

\_\_\_\_

Requisiti particolari

4. Legname di Castanea Mill.

5. Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

Ferme restando le disposizioni applicabili ai prodotti vegetali di cui all'allegato IV. A. I. 3:

- a) constatazione ufficiale
  che il legname é
  originario di zone
  notoriamente indenni da
  Cryphonectria parasitica
  (Murrill) Barr, oppure
- b) il legname é scortecciato

Constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D."o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é sottoposto essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

#### Requisiti particolari

- 6. Legname di Populus L. originario di paesi del continente americano
- 7. Legname in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami,
  ottenuto completamente o in parte
  da Acer saccharum Marsh., Castanea
  Mill., Platanus L., Populus L. e
  Quercus L., originari di paesi non
  europei, e da conifere (Coniferales),
  originarie di paesi non europei
  eccetto il Canada, la Cina, il
  Giappone, la Corea, Taiwan e gli USA

8.1 Vegetali di conifere (Coniferales) ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

8.2 Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei Il legname é scortecciato

Il prodotto é stato ottenuto esclusivamente da legname scortecciato, o da legname sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure a fumigazione, prima della spedizione. a bordo della nave 0 contenitore, ed é spedito in contenitori sigillati o con qualunque altro mezzo atto ad impedire una reinfestazione

Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione é indenne da Pissodes spp. (specie non europee)

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.1 e all'allegato IV.A.I.1, constatazione

Requisiti particolari

 Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione é indenne da Scolytidae spp. (specie non europee)

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.1 e all'allegato IV.A.I e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk et Parker é osservato nel luogo produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ciclo vegetativo ultimo completo

10. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr. destinati alla piantagione ad eccezione dei frutti e delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1 e all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi. constatazione ufficiale nessun sintomo di Melampsora nedusae Thumen é stato osservato nel luogo produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultino ciclo vegetativo completo

11.1 Vegetali di Castanea Hill., e Quercus L., ad eccezione dei

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui

Requisiti particolari

frutti e delle sementi:

a) originari di paesi non europei

b) originari di paesi dell'America settentrionale

11.2 Vegetali di Castanea Mill., e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi all'allegato III.A. 2:

constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo,

constatazione ufficiale che 1 vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Ceratocystis fagaccarum (Bretz) Hunt

Ferne restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.2 e all'allegato IV.A.I.11.1, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure
- b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell' ultimo ciclo vegetativo completo

#### Requisiti particolari

12. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f. sp.platani
Walter é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

13.1 Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thumen é stato osservato nel luógo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.3 e all'allegato IV.A.I.13.1. constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson é stato osservato nel luogo di produzione o immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dello olmo (Elm phloem necrosis

Requisiti particolari

15. Vegetali di Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., destinati alla
niantagione, ad eccezione delle senenti, originari di paesi non europei

mycoplasm) é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 e all'allegato III.B.l constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da lionilinia fructicola (Vinter) Honey, oppure
- b) che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis. e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Vinter) Honey é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, per 1 frutti di Prunus L. Constatazione ufficiale:

- che i frutti sono originari di un paese notoriamente

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci indenne dа Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure - che i frutti sono originari di una zona riconosciuta da indenne Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure - che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e . trattamenti, atti garantire che sono esenti da Monilinia spp. 16.1 Frutti di CitrusL., Fortunella Swingle, Fermi restando i divieti ap-Poncirus Raf., e relativi plicabili ai frutti di cui ibridi, originari di paesi terzi all'allegato III.B.2 e 3, i frutti sono privi peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio d'origine 16.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Ferme restando le disposizio-Swingle, Poncirus Raf., e relativi ni applicabili ai frutti di ibridi, originari di paesi terzi cui all'allegato III.B.2 e 3 nei quali siano note manifestazioni e all'allegato IV.A.I.16.1,

> a) che i frutti sono originari di zone notoriamente

16.3 e 16.4, constatazione

ufficiale:

di Xanthomonas campestris (tutti 1

ceppi patogeni per Citrus)

Requisiti particolari

indenni dall'organismo nocivo in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,

b) che nessun sintomo della presenza dell' organismo nocivo in questione stato osservato nel luogo produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che campioni rappresentativi di foglie prelevati non più di 15 giorni prima del raccolto della frutta sono risultati, all'atto un'adeguata prova ufficiale, esenti dall'organismo nocivo di cui trattasi, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo della presenza di detto organismo nocivo, a condizione che i frutti siano originari di paesi riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,

Requisiti particolari

16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi
nei quali siano note nanifestazioni
di Cercospora angolensis Carv et
Mendes o di Guignardia citricarpa
Kiely (tutti i ceppi patogeni per
Citrus)

c) che i frutti non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza dello organismo nocivo in questione e sono. stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di cloro o di sodio

\_\_\_\_\_

Ferne restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B. 2 e 3 e all'allegato IV.A.I. 16.1, 16.2 e 16.4, constatazione ufficiale:

- a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dagli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto.
- b) che nessun sintomo della presenza degli organismi nocivi in questione é stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame

Requisiti particolari

ufficiale, alcun sintomo di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,

c) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro gli organismi nocivi di cui trattasi

16.4 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di Tephritidae (specie non europee)

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B. 2 e 3 e all'allegato IV.A.I. 10.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:

- a) che i frutti sono originari di zone notoriamente
  indenni dagli organismi
  nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere
  soddisfatto,
- b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione é stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate alme-

### Requisiti particolari

no una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,

\_\_\_\_\_

- c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto.
- d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e,

Requisiti particolari

17. Vegetali di Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus
L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl.
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A. 9 e 18, allo allegato III.E. 1 o all'allegato IV.A.I. 15, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciutiindenni da Erwinia
  amylovora (Burr.) Winsl.
  et al. conformemente alla
  procedura di cui allo
  articolo 16 bis, oppure
- b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

18. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III.A. 16 constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono ori-

Requisiti particolari

ginari di paesi notariamente indenni da
Radopholus citrophilus
Huettel et al. e
Radopholus similis (Cobb)
Thorne, oppure

b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus citrophilus Huettel et al. Radopholus similis (Cobb) Thorne e all'atto di dette prove sono rısultati ındenni da tali organismi nocivi

19.1 Vegetali di Crataegus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note nanifestazioni di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e all'allegato IV.A.I.15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. é stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo

19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria L.,
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,
Ribes L., Rubus L. destinati
alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di paesi nei quali
siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di
cui trattasi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono:

- per Fragaria L .:
  - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
  - Arabis mosaic virus
  - Raspberry ringspot virus
  - Strauberry crinkle virus
  - Strawberry latent ringspot virus
  - Strawberry mild yellow edge virus
  - Tomato black ring virus
  - Xanthomonas fragariae Kennedy et King
- per Malus Mill.:
  - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

### Requisiti particolari

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda
dei casi, ai vegetali di cui
all'allegato III.A. 9 e 18, o
all'allegato IV.A.I. 15 e 17,
constatazione ufficiale che
nessun sintomo di malattie
provocate dagli organismi nocivi in questione é stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo
completo

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci

- per Prunus L.:
  - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
  - Xanthomonas campestris pv. prunı (Smith) Dye
- per Prunus persica (L.) Batsch:
  - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
- per Pyrus L.:
  - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
- per Rubus L.:
  - Arabis mosaic virus
  - Raspberry ringspot virus
  - Strawberry latent ringspot virus
  - Tomato black ring virus
- per tutte le specie:

altri virus ed organismi virus-simili, non europei

20. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. • 9 e 18 e all'allegato IV.A. 15. 17 e 19.2, constatazione

Requisiti particolari

21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Strawberry latent "C" virus
- Strauberry vein banding virus
- Strawberry witches' broom mycoplasm

ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si é provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze cha hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegatoIV.A.I.19.2 constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi:
  - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi ın questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

#### Requisiti particolari

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi guestione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova.
- b) che dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione é stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Aphelenchoides besseyi Christie

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato IV.A.I. 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie é stato osservato sur vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio

Requisiti particolari

dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali soddisfano condizioni di cui alla lettera a) del presente punto 0 sono stati sottoposti а prove ufficiali con metodi nematologici adeguati sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie

21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato IV.A.I. 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus (Say) e Anthonomus bisignifer (Schenkling)

22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Malus Mill.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9 e 18, all'allegato III.B. 1 e all'allegato IV.A.I.15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale:

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

a) che i vegetali:

### Requisiti particolari

- Cherry rasp leaf virus (isolati americani)
- Tomato ringspot virus

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cıcli vegetativi completi almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indica tori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
- che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in

Requisiti particolari

22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm questione é stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato II.A.9 e 18, all'allegato III.B. 1 e allo allegato IV.A.I. 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono
  originari di zone
  notoriamente indenni da
  Apple proliferation
  mycoplasm, oppure
- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati
  ufficiali nell'ambito di un
  sistema di certificazione
  che richieda che essi
  provengano in linea diretta
  da materiali conservati in
  condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali
  riguardanti almeno l'Apple
  proliferation mycoplasm
  mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti
  e rivelatisi esenti dal
  suddetto organismo nocivo

Requisiti particolari

all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi almeno una ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli
ultimi tre cicli vegetativi completi nessun
sintomo di malattie provocate dall'Apple
proliferation mycoplasm é
stato osservato né sui
vegetali del luogo di
produzione, né sui
vegetali sensibili delle
immediate vicinanze

Ferme restando le disposiziozioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 e all'allegato IV. A.I. 15 e 19.2, constatazione ufficiale:

- 23.1 Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:
  - Prunus amygdalus Batsch

- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina VIII.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch
- Prunus domestica ssp. domestica L.
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegl.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.)
  Koehne
- Prunus marıtima Marsh.
- Prunus mume Sieb et Zucc.

### Requisiti particolari

- a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati
  ufficiali nell'ambito di un
  sistema di certificazione
  che richieda che essi provengano in linea diretta da
  materiali conservati in
  condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum
  pox virus mediante indicatori appropriati o metodi
  equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di
  dette prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati
  in condizioni adeguate e
  sottoposti negli ultimi tre
  cicli vegetativi completi
  ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno
  il Plum pox virus
  mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti
  e rivelatisi esenti dal
  suddetto organismo nocivo
  all'atto di tali prove,
- b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di

- Prunus nigra Alt.
- Prunus persica (L.) Batsch
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus
- 23.2 Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione.
  - a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Prunus L.
  - b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi
  - c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi
  - Gli organismi nocivi di cui sopra sono

### Requisiti particolari

malattie provocate dal Plum pox virus é stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,

c) che si é provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 o all'allegato IV.A.I.15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in que-

- 1 seguenti
- per il caso di cui alla lettera a):
  - Tomato ringspot virus
- -- per il caso di cui alla lettera b):
  - Cherry rasp leaf virus (isolati americani)
  - Peach mosaic virus (isolati americani)
  - Peach phony rickettsia
  - Peach rosette mycoplasm
  - Peach yellows mycoplasm
  - Plum line pattern virus (isolati americani)
  - Peach X-disease mycoplasm
  - per il caso di cui alla lettera c):
    - Little cherry pathogen
- 24. Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione,
  - a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Rubus L.

#### Requisiti particolari

stione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all atto di dette prove, oppure

- provengono`in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriao metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di di tale prova
- b) che dall'inizio dei tre
  ultimi cicli vegetativi
  completi nessun sintomo
  di malattie provocate dagli organismi nocivi in
  questione é stato osservato né sui vegetali del
  luogo di produzione, né
  sui vegetali sensibili
  delle immediate vicinanze

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 19.2

a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,

Requisiti particolari

b) ad eccezione delle sementi, origina- |b) constatazione ufficiale: rı di paesı neı quali sıano note manıfestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono ı seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
  - Tomato ringspot virus
  - Black raspberry latent virus
  - Cherry leafroll virus
  - Prunus necrotic ringspot virus
- per il caso di cui alla lettera b):
  - Raspberry leaf curl virus (isolati americani)
  - Cherry rasp leaf virus (isolati americani)

- - aa) che i vegetali:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti rivelatisi esenti dai 'suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

| Vegetali; prodotti vegetali ed altre vocı | Requisiti particolari                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione é stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze |

Requisiti particolari

25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III.A. 10, 11 e 12, constatazione ufficiale:

- a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival é stato osservato né sul luogo di produzione, nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure
- b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis.

25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato II.A. 10, 11 e 12 e all'allegato IV.A.I.25.1, constatazione

Requisiti particolari

#### ufficiale:

- a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure
- b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III.A.10, 11 e 12 e all'allegato IV.A.I. 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di
cui all'allegato III.A.10,11
e 12 e all'allegato IV.A.
25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi
sono originari di un campo di
produzione notoriamente

- 25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid
- 25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

Requisiti particolari

25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm

indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens

Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III.A. 10, 11, 12 e 13, all'allegato IV.A.I. 25.2, 25.3 e 25.4, 25.1. constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm é stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e 13, e all'allegato IV.A.I. 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid é stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

26. Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium albo-atrum Reinke e
Berthold e Verticillium dahliae Klebahn é stato osservato su luppolo nel

produzione

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

Requisiti particolari

27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Herit. ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

vegetativo completo

di

dall'inizio dell'ultimo ciclo

- a) che nessun indizio di Heliothis armigera Hubner o Spodoptera littoralis (Boisd.) é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi

27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul.; Dianthus L. e Pelargonium L'Herit. ex Alt., ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A. I.27.1, constatazione ufficiale:

a) che nessun indizio di Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

### Requisiti particolari

28. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a protteggerli contro tali organismi nocivi

-----

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.27.1 e 27.2, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cun un campione rappresentativo del 10% almeno si é rivelato esente Crysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,
- b) che i vegetali e le talee:
- provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo

Requisiti particolari

di Puccinia horiana Hennings é stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione. oppure

- sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings,
- che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx é stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx é stato osservato né sulle talee stesse. né nell'ambiente circostante

29. Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale:

Requisiti particolari

- che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,
- che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra é stato osservato sui vegetali

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev é stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 27.1 e 27.2,

constatazione ufficiale che i vegetali:

- 30. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali é dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi
- 31. Vegetali di Pelargonium L'Herit. ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:
  - a) nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum

Requisiti particolari

Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ring spot virus, oppure
- b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici

 b) nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

constatazione ufficiale che i vegetali:

- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né nel suolo, né sui vegetali, oppure
- b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici

32.1 Vegetali di Apium graveolens L.,.
Argyranthemum spp., Aster spp.,

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei

Brassica spp., Capsicum annuum L.,
Cucumis spp., Dendranthema (DC).
Des Moul., Dianthus L. ed 1bridi,
Exacum spp. Gerbera Cass., Gypsophila
L., Lactuca spp., Leucanthemum L.,
Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum
(L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. e Verbena L.,
destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi, originari di paesi
nei quali é stato accertato, conformemente alla procedura di cui all'
articolo 16 bis, che non sono note
manifestazioni dei seguenti organismi nocivi:

- Amauromyza maculosa (Malloch),
- Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),
- Liriomyza huidobrensis (Blanchard),
- Lirıomyza satıvae Blanchard,
- Liriomyza trifolii (Burgess)
- 32.2 Vegetali di specie di cui all'allegato IV.A.I. 32.1, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi d'America o di altri paesi terzi cui non si applica l'allegato IV.A.I. 32.1

## Requisiti particolari

casi, ai vegetali di cui all' allegato III.A. 11 e 13 e all'allegato IV.A.I. 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale:

- a) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione é stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure
- b) che immediatamente prima
  dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti
  ad ispezione che non ha
  evidenziato alcun indizio
  della presenza degli organismi nocivi in questione,
  e hanno ricevuto un idoneo
  trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A. 11 e 13, e all'allegato IV.A.I. 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale che nessun indizio di Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryo-

Requisiti particolari

32.3 Vegetali di specie erbacee non compresi nell'allegato IV.A.I.32.1 destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi cui non si applica l'allegato IV.A.I. 32.1

niae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard o Liriomyza trifolii (Burgess) é stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all' allegato III.A. 11 e 13 e all'allegato IV.A.I. 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale:

- a) che nessun indizio di Amauromyza maculosa (Malloch) o Liriomyza sativae Blanchard é stato osservato nel luogo di produzione all'atto di un'ispezione ufficiale eseguita prima dell'esportazione, oppure
- b) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione, e hanno ricevu-

Requisiti particolari

33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all' aperto to un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi

Constatazione ufficiale che il luogo di produzione é notoriamente indenne Clavibacter michiganensis spp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Synchytrium e endobioticum (Schilbersky) Percival

34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati al vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o qualsiasi altra sostanza organica, destinati ad assicurare la sopavvivenza dei vegetali ed originari di:

Constatazione ufficiale che:

- a) il terreno di coltura, al momento della piantagione,
- non conteneva terra e materie organiche, oppure
- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure
- era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad

Requisiti particolari

eliminare gli organismi nocivi, e che

- b) dopo la piantagione,
- sono state prese adeguate misure per far si che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure
- due nelle settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a)

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.35.1, constatazione ufficiale:

- 35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- 35.2 Vegetali di Beta vulgaris L.,
  destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
  paesi nei quali siano note manifesta-

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci zioni di Beet leaf curl virus a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus é stato osservato nel luogo di produzione 0 nelle ımmediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo 36. Vegetali, destinati alla piantagione. Constatazione ufficiale: ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note mania) che il luogo di produziofestazioni di Thrips palmi Karny ne é risultato indenne da Thrips palmi Kerny all'atto đi ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) che la partita é stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera 37. Vegetali di Palmae, destinati alla Fermi restando i divieti applantagione, ad eccezione delle plicabili, se del caso, ai

vegetali di cui all'allegato

III.A.17, constatazione uffi-

ciale:

sementi, originari di paesi non

europei

#### Requisiti particolari

- a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasm e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo é stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinaze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e di Cadang-Cadang viroid é stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si é provveduto ad estirpare 1 vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da Myndus crudus Van Duzee.
- c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali

Requisiti particolari

38.1 Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

che hanno soddisfatto i
requisiti di cui alle
lettere a) o b)

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono
  originari di zone nelle
  quali non sono note
  manifestazioni di
  Ciborinia camelliae Kohn,
  oppure
- b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegatativo completo, su piante in fiore

38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari degli USA o del Brasile Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer é stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops Fuchsiae Keifer

39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi,

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all' allegato III.A. 1, 2, 3, 9,

Requisiti particolari

ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B. 1 e allo allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,
- sono cresciuti in vivaio, e
- sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri. virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi 0 sintomi nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi

40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e dei vegetali

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo

in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

41. Vegetali annuali e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla pianta-gione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei

### Requisiti particolari

allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III.B.1, e all'allegato IV.A.I.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2 e 39, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A.11 e 13, e all'allegato IV.A.I.25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 e '36, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
  - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed

altri organismi nocivi

virus-simili, e

Requisiti particolari

42. Vegetali della famiglia Gramineae di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae e Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechioa Mak., ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Screb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei

- trovati esenti da indizi
o sintomi di nematodi,
insetti, acari, e funghi
nocivi, oppure hanno
subito un idoneo
trattamento, atto ad
eliminare tali organismi

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 33, 34, e 36, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio, e
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virussimili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari, e funghi nocivi,

Requisiti particolari

43. Vegetali del tipo "bonsai", destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B.1, e allo allegato IV.A.I.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono stati
  coltivati e curati per
  almeno due anni
  consecutivi in vivai
  "bonsai" ufficialmente
  riconosciuti e soggetti a
  controlli ufficiali,
- b) che i vegetali:
- aa) almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione:
- sono stati coltivati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un

Requisiti particolari

substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento termico, in modo da renderlo esente da organismi nocivi, e sono stati oggetto di misure atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi,

.\_\_\_\_\_

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra
- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee
- sono collocati esclusivamente in strutture protettive che impediscono lo ingresso di insetti
- bb) nelle due settimane precedenti la spedizione, sono stati liberati del substrato di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il

Requisiti particolari

substrato di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera aa).

c) che i vegetali coltivati in vivai "bonsai" registrati e le plante nelle ımmediate vicinaze degli stessi devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno ser volte all'anno. neı momenti opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi ın questione, e che le ispezioni devono essere effettuate almeno mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura di ogni filare del campo o del vivaio, reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali un genere, quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10% vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più 3000 vegetali; gli organismi nocivi di cui trattasi sono quelli elencati negli allegati della presente direttiva,

Requisiti particolari

nonché qualsiasi altro organismo nocivo che non sia presente nella Comunità,

d) che i vegetali esaminati devono essere risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione; quelli che risultano infestati devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza dei citati organismi nocivi, e che il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo da riprodurre sul certificato fitosanitario di cui allo articolo 7 della presente direttiva, che consenta l'identificazione delle partite

44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Ca-

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui

ryophyllaceae (tranne Dianthus L.), Compositae (tranne Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (tranne Fragaria L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

45. Vegetali di Euphorbia pulcherrima
Willd. destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi, originara di paesi nei quali Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee)
é notoriamente presente

### Requisiti particolari

all'allegato IV.A.I. 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 e 36, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
  - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
  - trovati esenti da indizi
    o sintomi di nematodi,
    insetti, acari, e funghi
    nocivi, oppure hanno
    subito un idoneo
    trattamento, atto ad
    eliminare tali organismi

#### Constatazione ufficiale:

- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn., oppure
- che nessun indizio di

### Requisiti particolari

46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi

.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Bean golden mosaic virus
- Cowpea mild mottle virus
- Lattuce infectious yellows virus
- Pepper mild tigré virus
- Squash leaf curl virus
- altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.
- a) Dove non é nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi

Bemisia tabaci Genn. é stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti l'esportazione

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 13 e allo allegato IV.A.I. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44 e 45:

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi é stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo

Requisiti particolari

b) Dove é nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi vegetativo,

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi é stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e

\_\_\_\_\_

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure
- b) che il luogo di produzione 
  é risultato indenne da 
  Bemisia tabaci Genn. e da 
  altri vettori degli 
  organismi nocivi di cui 
  trattasi all'atto di 
  ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, 
  oppure
- c) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn.

47. Sementi di Helianthus annuus L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone noto-

Requisiti particolari

riamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure

b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le di razze Plamopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni pesenti nella zona produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

48. Sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e

a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doldge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure

Requisiti particolari

- b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi é stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi

49.1 Sementi di Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale:

- a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, oppure
- b) che prima dell'esporta-

zione é stata effettuata una fumigazione

Requisiti particolari

49.2 Sementi di Medicago sativa L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.49.1, constatazione ufficiale:

- a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nella azienda, né nelle immediate vicinanze,
- b) che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure
  - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
  - che il contenuto di materie inerti, determi-

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci nato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1% c) che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. é stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti Medicago sativa L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi. d) che la coltura é avvenuta su un campo non utilizzato la produzione di Medicago sativa L. durante 1 tre anni precedenti la semina 50. Sementi di Oryza sativa L. Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti Aphelenchoides besseyi Christie, oppure b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo

| Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci | Requisiti particolari                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                           | trattamento con acqua<br>calda o ad un altro<br>adeguato trattamentocon-<br>tro Aphelenchoides besseyi<br>Christie                                                     |  |  |  |
| 51. Sementi di Phaseolus L.               | Constatazione ufficiale:                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                           | a) che le sementi sono originarie di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure                                          |  |  |  |
|                                           | b) che un campione rappre- sentativo delle sementi é stato esaminato e, all'atto di tali esami, é risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye  |  |  |  |
| 52. Sementi di Zea mais L.                | Constatazione ufficiale:                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                           | a) che le sementi sono<br>originarie di zone<br>notoriamente indenni da<br>Erwinia stewartii (Smith)<br>Dye, oppure                                                    |  |  |  |
|                                           | b) che un campione rappresen-<br>tativo delle sementi é<br>stato esaminato e, all'at-<br>to di tale esame, é risul-<br>tato esente da Erwinia<br>stewartii (Smith) Dye |  |  |  |

# Sezione II VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci a) Constatazione ufficiale 1. Legname di Castanea Mill. che il legname é originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) il legname deve essere scortecciato 2. Legname di Platanus L., compreso il a) Constatazione ufficiale legname che non ha conservato la che il legname é originario superficie rotonda naturale di zone notoriamente indennı da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci di umidità a meno del 20%. espresso in percentuale di materia secca, al momento cui l'operazione compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura 3. Corteccia separata dal tronco di Constatazione ufficiale: Castanea Mill. a) che la corteccia é originaria di zone notoriamente indenne da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. oppure b) che la partita é stata sottoposta a fumigazione o trattamento altro adeguato contro Cryphonectria parasitica (Murrill) 4. Vegetali di Pinus L., destinati alla Constatazione ufficiale che plantagione, ad eccezione delle sementi nessun sintomo di Scirrhia pini Funk et Parker é stato. osservato nel luogo produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo 5. Vegetali di Abies Mill., Larix Fermi restando i requisiti Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., applicabili, se del caso, ai Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., vegetali di cui all'allegato destinati alla piantagione, ad ec-

cezione delle sementi

IV.A.II.4, constatazione uf-

ficiale che nessun sintomo di

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci Melampsora medusae Thumen é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo 6. Vegetali di Populus L., destinati alla Constatazione ufficiale che piantagione, ad eccezione delle sementi nessun sintomo di Melampsora medusae Thumen é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo 7. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus Constatazione ufficiale: L., destinati alla plantagione, ad eccezione delle sementi a) che ı vegetali sono di originari zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr é stato osservato nel luogo di produzione nelle 0 immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo 8. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale: alla piantagione, ad eccezione delle sementi a) che i vegetali di una originari zona

Requisiti particolari

notoriamente indenne da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure

b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

9. Vegetali di Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya L.,
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e
Stranvaesia Lindl., destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute
  indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
  conformemente alla procedura di cui all'articolo
  16 bis, oppure
- b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

10. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale:

 a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Spiroplasma

\_\_\_\_\_\_

Requisiti particolari

citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (isolati europei), oppure

b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati ın condizioni adeguate, sottoposti prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (isolati europei) e Citrus vein enation woody gall, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia ısolata, nelle quali non sia stato osserrvato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli Gikashvili, Citrus tristeza virus (isolati europei)

Requisiti particolari

- e Citrus vein enation woody gall oppure
- c) che i vegetali:
  - sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che ess provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti а prove ufficiali riguardanti almeno Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (isolati europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e risultati. all'atto di tali prove, esenti almeno da Citrus tristeza virus (isolati europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragra-
  - sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Spiroplasma

Saglio et al.,

woody gall e

tristeza virus

dall'inizio

(Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus vein

(ceppi europei), é stato

dell'ultimo ciclo vegeta-

tracheiphila

Vegetali, prodotti vegetali ed altre vocı

Requisiti particolari

citri

Phoma

enation

Citrus

osservato

11. Vegetali di Araceae, Marantaceae,
Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae,
con radici o con terreno di coltura
aderente o associato

Constatazione ufficiale:

tivo completo

- a) che nessuna contaminazione da Radopholus similis
  (Cobb) Thorne é stata
  osservata nel luogo di
  produzione dall'inizio
  dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno, per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove

12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. e Rubus L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono ori-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Requisiti particolari

ginari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure

b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione é stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

Gli organismi nocivi di cui sopra sono

- per Fragaria L.:
  - Phytophtora fragariae
    Hickman var fragariae
  - Arabis mosaic virus
  - Raspberry ringspot virus
  - Strawberry crinkle virus
  - Strawberry latent ringspot virus
  - Strawberry mild yellow edge virus
  - Tomato black ring virus
  - Xanthomonas fragariae

Requisiti particolari

Kennedy et King

- per Prunus L.:
  - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
  - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
- per Prunus persica (L)
  Batsch: Pseudomonas siringae pv. persicae (Prunier
  et al.) Young et al.
- per Rubus L.:
  - Arabis mosaic virus
  - Raspberry ringspot virus
  - Strawberry latent ringspot virus
  - Tomato black ring virus

13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.9, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure
- b) che negli ultimi tre cicli

Requisiti particolari

provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm

vegetativi completi si é

14. Vegetali di Fragaria L., destinati alla plantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure
- b) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie é stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi

\_\_\_\_\_\_

Requisiti particolari

'15. Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.9, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure:
- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate sottoposti a prove ufficiarıguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

Requisiti particolari

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
  - bb) che dall'inizio degli ultimi tre cıcli vegetativí completí non sono stati osservati sıntomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure
- 16. Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:
  - Prunus amygdalus Batsch
  - Prunus armeniaca L.
  - Prunus blireiana Andre
  - Prunus brigantina VIII.
  - Prunus cerasifera Ehrh.

Requisiti particolari

- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl e Fritsch.
- Prunus domestica ssp.domestica L.
- Prunus domestica ssp. instititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegl.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.)
  Koehne
- Prunus marıtima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Alt.
- Prunus persica (L.) Batsch
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb
- Prumus triloba Lindl.
- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus

- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati
  ufficiali nell'ambito di
  un sistema di certificazione che richieda che essi
  provengano in linea diretta
  da materiali conservati in
  condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum
  pox virus mediante indicatori appropriati o metodi
  equivalenti e rivelatisi
  esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di
  dette prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove
  - bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci vegetativi completi sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze cc) che si é provveduto ad estirpare 1 vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi d malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili 17. Espunto 18. Vegetali di Vitis L., ad eccezione Constatazione ufficiale che dei frutti e delle sementi nessun sintomo di Grapevine Flavescence dorée MLO Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. é stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi 19.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Constatazione ufficiale: destinati alla piantagione a) che sono state osservate

le disposizioni comunitarie per la lotta contro

Requisiti particolari

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, e

- b) che tuberi ı sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., e
- c) che i tuberi sono
  originari di un campo
  notoriamente indenne da
  Globodera rostochiensis
  (Wollenweber) Behrens e
  Globodera pallida (Stone)
  Berhrens

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV.A.II.19.1, constatazione ufficiale che i tuberi:

- appartengono a selezioni avanzate; tale costatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi,

19.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della Direttiva 70/457/CEE del Consiglio

Requisiti particolari

Comunità, e

- provengono in linea diretta

sono stati prodotti nella

- da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi
- 19.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato IV.A.II.19.1 o 19.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici
- a) i vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere rısultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi no-CIV1,
- b) i controlli di quarantena di cui alla lettera a):
  - aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personacon formazione scientifica di tale servizio o di un altro ufficialmente riconosciuto,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Requisiti particolari

- bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate sufficienti per conservare gli organsimi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi,
- cc) vengono effettuati su
   ogni unità del
   materiale,
- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,
- mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 16 bis, e relativo:

| Vegetali, prodotti vegetali ed<br>altre voci | Requisiti | parti | cola | ri    |       |
|----------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|-------|
|                                              | - nel     | caso  | di.  | tutto | <br>i |

- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
- Andean potato latent virus
- Arracacha virus B, oca strain
- Potato black ringspot virus
- Potato spindle tuber viroid
- Potato virus T
- Andean potato motte virus
- virus della patata
  A,M,S,V,X e Y (compresi
  Yo,Yn e Yc) e Potato
  leaf roll virus
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
- nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati
- dd) mediante esame appropria-

#### Requisiti particolari

to relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi,

- c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), é immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi,
- d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro
- 19.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici
- 19.5 Tuberi di solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV.A.II.19.1, 19.2,

Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro

Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul

Requisiti particolari

19.3 o 19.4

mezzo di trasporto nel caso di patate caricate rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e che

- a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonché,
- b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicum (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

sono state rispettate

19.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.4 o 19.5

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II. 19.1, 19.2, 19.3, a seconda dei casi, constatazione uffi-

Vegetali, prodotti vegetali ed Requisiti particolari altre voci ciale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm é stato osservato sui vegetali nel luogo di produ-210ne dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo 20. Vegetali di Humulus lupulus L., desti-Constatazione ufficiale che nati alla piantagione, ad eccezione nessun sintomo di Verticildelle sementi lium albo-atrum Reinke e Berthold e Verticillium dahliae Klebahn é stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

21. Vegetali di Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L. e Pelargonium L'Herit ex Alt., destinati alla plantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

- a) che nessun indizio di Heliothis armigera Hubner Spodoptera littoralis (Boisd.) é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo cicloevegetativo completo, oppure
- b) che i vegetali sono stati

Requisiti particolari

22.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

\_\_\_\_\_\_\_

sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi

\_\_\_\_\_\_

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove viroloesenti Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali cui un campione rappresentativo del 10% almeno si é rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,
- b) che i vegetali e le talee provengono da ditte
  - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi

Requisiti particolari

di Puccinia horiana
Hennings durante tale
periodo e nelle cui
immediate vicinanze non
si é avuta conoscenza
del manifestarsi di
sintomi di Puccinia
horiana Hennings durante
1 tre mesi precedenti la
commercializzazione,
oppure

- la partita é stata sottoposta ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings,
- c) che, nel caso di talee senza radici, nessum sıntomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v.Arx é stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di ligulicola Didymella (Baker, Dimock et Davis) v. Arx é stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione

22.2 Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale:

Requisiti particolari

- a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,
- b) che sui vegetali non é stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev é stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

ad eccezione di quelli per i quali é dimbstrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi

23. Bulbi di Tulipa L.e Narcissus L..

24. Vegetali di Apium graveolens L.,
Argyranthemum spp., Aster spp.,
Brassica spp., Capsicum annuum L.,
Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des
Moul., Dianthus L. ed ibridi, Exacum
spp., Gerbera Cass., Gypsophila L.,
Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus
L., Lycopersicon Lycopersicum (L.)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato IV.A.II.21, 22.1 o 22.2, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono origi-

Karsten ex. Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. e Verbena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Requisiti particolari

- nari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza hudobrebsis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), oppure
- b) che nessun indizio di Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) o Liriomyza trifolii (Burgess) é stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure
- c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato indizio della presenza degli organismi nocivi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto eradicare Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess)

25. Vegetali con radici, piantati o

Dev'essere dimostrato che il

Requisiti particolari

destinati alla piantagione, coltivati all'aperto

riamente indenne da Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rosto-

chiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

luogo di produzione é noto-

26. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone` notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure
- b) che nella zona di produzione non si é avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus é stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

27. Sementi di Helianthus annuus L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Far-

\_\_\_\_\_

Requisiti particolari

low) Berl. et de Toni, oppure

b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

28. Sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e:

- a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. o di Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure
- b) che nessun sintomo di

Requisiti particolari

malattie causate dai summenzionati organismi nociivi é stato osservato sui
vegetali nel luogo di
produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo
completo, oppure

c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi

29.1 Sementi di Medicago sativa L.

# Constatazione ufficiale:

- a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev é stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, oppure
- b) che prima della commercializzazione é stata effet-

Requisiti particolari

29.2 Sementi di Medicago sativa L.

tuata una fumigazione

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II. 29.1, constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,
- b)-che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensıs spp. ınsıdiosus Davis -et al., né nell'azienda, né nelle ımmediate vıcınanze,
  - e che:
- la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure
- al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi

## Requisiti particolari

era stato un solo raccolto
di sementi precedente,
oppure

-----

- il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%,
- che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. é stato osservato nel luogo di produzione, o in culture adiacenti di Medicago sativa L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
- che la coltivazione é stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzioe di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina

30. Sementi di Phaseolus L.

# Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,

frutti sono privi di foglie

e peduncoli

Requisiti particolari Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi é stato esaminato e, all'atto di tali esamı, risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye 31.1 Frutti di Citrus L., Fortunella L'imballaggio deve recare un Swingle, Poncirus Raf., e relativi idoneo marchio d'origine ıbridi 31.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Fermi restando i requisiti Swingle, Poncirus Raf., e relativi applicabili aı frutti di cul ibridi, ad eccezione dei frutti all'allegato IV.A.II.31.1, 1

di Citrus clementina Hort. ex

(Corsica)

Tanaka, originari della Francia

Parte B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI
PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI,
PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

| Vegetali, prodotti<br>vegetali e altri voci | Requisiti particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zone protette       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Legname di coni-<br>fere (Coniferales)   | Fermi restando i requisiti appli-<br>cabili, a seconda dei casi, al<br>legname di cui all'allegato IV.A.<br>I.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7:                                                                                                                                                                                                                              | EL,E,IRL,I,P,UK (*) |
|                                             | a) il legno é scortecciato, oppu-<br>re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                                             | <ul> <li>b) constatazione ufficiale che il<br/>legname é originario di zone<br/>notoriamente indenni da Den-<br/>droctonus micans Kugelan, op-<br/>pure</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                             | c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di mate- |                     |

| _  | etali, prodotti<br>etali e altre voci       | Requisiti particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zone protette |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                             | ria secca, al momento in cui<br>l'operazione é compiuta, se-<br>condo un adeguato schema<br>tempo/temperatura                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 2. | Legname di coni-<br>fere (Conifera-<br>les) | Fermi restando i requisiti appli-<br>cabili, a seconda dei casi, al<br>legname di cui all'allegato IV.A.<br>I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,e 7 e allo<br>allegato IV.B.1:                                                                                                                                                                     |               |
|    |                                             | a) il legno é scortecciato, oppu-<br>re                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|    |                                             | b) constatazione ufficiale che<br>il legname é originario di<br>zone notoriamente indenni da<br>Ips duplicatus Sahlberg, op-<br>pure                                                                                                                                                                                                  |               |
|    |                                             | c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%,es- |               |
|    |                                             | presso in percentuale di mate-<br>ria secca, al momento in cui<br>l'operazione é compiuta, secon-<br>do un adeguato schema tempo/<br>temperatura                                                                                                                                                                                      |               |

Requisiti particolari

Zone protette

fere (Coniferales)

3. Legname di coni- Fermi restando i requisiti appli- EL,E,IRL,P,UK cabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 1 e 2:

- a) il legno é scortecciato, oppure
- b) constatazione ufficiale che il legname é originario di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer, oppure
- c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione é compita, secondo un adeguato schema tempo/ temperatura

4. Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1.2 e 3:

Requisiti particolari Vegetali, prodotti Zone protette vegetali e altre voci a) il legno é scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname é originario di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura 5. Legname di coni-Fermi restando i requisiti appli- EL, E, IRL, P, UK, (Nfere (Coniferacabili, a seconda dei casi, al IRL, Isola di Man) les) legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1,2,3 e 4: a) il legno é scortecciato, oppure

 b) constatazione ufficiale che il legname é originario di zone notoriamente indenni da Ips

Requisiti particolari

Zone protette

cembrae Heer, oppure

c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried". "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto. apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

6.1 Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1,2,3,4,5 e 6:

- a) il legno é scortecciato, oppure
- b) constatazione ufficiale che il legname é originario di zone notoriamente indenni da Pissodes spp. (specie europeè), oppure
- c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio inter-

| Vegetali, prodotti<br>vegetali e altre voc:                                  | Requisiti particolari<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zone protette    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                              | nazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname é stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione é compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura |                  |
| 6.2 Legname di coni-<br>fere (Conifera-<br>les)                              | Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 4:                                                                                                                                                                                                                         | F (Corsica)      |
|                                                                              | a) il legno é scortecciato, op-<br>pure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                              | b) constatazione ufficiale che il<br>legname é originario di zone<br>notoriamente indenni da Matsu-<br>coccus feytaudi Duc.                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| fere (Conifera-<br>les), ad eccezio-<br>ne dei frutti e<br>delle sementi, di | Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, all'allegato IV.A. 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV.A. II. 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Dendroctonus micans Kugelan                                                                                                    | EL,E,IRL,I,P,UK* |

|     | getali, prodotti<br>getali e altre voci                                                                         | Requisiti particolari                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zone protette                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8.  | Vegetali di coni- fere (Conifera- les), ad eccezio- ne dei frutti e delle sementi, di altezza su- periore a 3 m | applicabili, a seconda dei casi,                                                                                                                                                                                                                                                               | EL,E,IRL,I,P,UK                        |
| 9.  |                                                                                                                 | applicabili, a seconda dei casi,                                                                                                                                                                                                                                                               | EL,E,IRL,P,UK                          |
| 10. |                                                                                                                 | Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1,8.2,9 e 10,all'allegato IV. A.II. 4 e 5 o all'allegato IV.B. 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione é indenne da Ips amitinus Eichhof | EL,E,F(Corsica),<br>IRL,I,P,UK         |
| 11. | Vegetali di conn- fere (Conifera- les), ad eccezio- ne dei frutti e delle sementi, di altezza su- periore a 3 m | applicabili, a seconda dei casi,                                                                                                                                                                                                                                                               | EL,E,IRL,P,UK (N-<br>IRL,Isola di Man) |

| Vegetali, prodotti<br>vegetali e altre voc                                                 | Requisiti particolari<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zone protette                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                            | ciale che il luogo di produzione<br>é indenne da Ips cembrae Heer                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| fere (Conifera-                                                                            | Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1,8.2,9 e 10, all'allegato IV.A.II. 4 e 5, o all'allegato IV.B.7,8,9,10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips sexdentatus Boerner             | EL,IRL,UK, (N-IRL,<br>Isola di Man) |
| 13. Vegetali di coni- fere (Conifera- les) ad eccezio- ne dei frutti e delle sementi       | Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali, di cui all'allegato ITI.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1,8.2,9 e 10,all'allegato IV.A. II. 4 e 5, e all'allegato IV.B. 7,8,9,10,11 e 12, constatazione ufficiale che il luogo di produzione é indenne da Pissodes spp. (specie europee) | IRL,UK (N-IRL,Isola<br>di Man)      |
| <pre>14.1 Corteccia di co-     nıfere (Conife-     rales), separa-     ta dal tronco</pre> | Fermi restando i divieti applica-<br>bili alla corteccia di cui all'<br>allegato III.A. 4, constatazione<br>ufficiale che la partita:                                                                                                                                                                              | EL,E,IRL,I,P,UK(*)                  |
|                                                                                            | a) é stata sottoposta a fumiga-<br>zione o ad altro adeguato<br>trattamento contro gli scoli-<br>tidi, oppure                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| j                                                                                          | b) é originaria di zone notoria-<br>mente indenni da Dendroctonus                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |

| _    | tali, prodotti<br>tali e altre voci | Requisiti particolari                                                                                                                                            | Zone protette                      |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                     | micans Kugelan                                                                                                                                                   |                                    |
| 14.2 |                                     | Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, constatazione ufficiale che la partita:        | 1                                  |
|      |                                     | a) é stata sottoposta a fumiga-<br>zione o ad altro adeguato<br>trattamento contro gli scoli-<br>tidi, oppure                                                    |                                    |
|      |                                     | b) é originaria di zone notoria-<br>mente indenni da Ips amitinus<br>Eichof                                                                                      |                                    |
| 14.3 | i                                   | Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita: | EL,E,IRL,P,UK (N-IRL,Isola di Man) |
|      |                                     | a) é stata sottoposta a fumiga-<br>zione o ad altro adeguato<br>trattamento contro gli scoli-<br>tidi, oppure                                                    |                                    |
|      |                                     | b) é originaria di zone notoria-<br>mente indenni da Ips cembrae<br>Heer                                                                                         |                                    |
|      | nrfere (Conife-                     | Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la    | EL,E,IRL,Ï,P,UK                    |

| Vegetali, prodotti<br>vegetali e altre voci                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zone protette |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                              | partita:  a) é stata sottoposta a fumiga- zione o ad altro adeguato trattamento contro gli scoli- tidi, oppure  b) é originaria di zone notoria- mente indenni da Ips duplica-                                                                                                  |               |
| nifere (Conife-                                                              | Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita:                                                                                                    | ·             |
|                                                                              | a) é stata sottoposta a fumiga-<br>zione o ad altro adeguato<br>trattamento contro gli scoli-<br>tidi, oppure                                                                                                                                                                   |               |
|                                                                              | b) é originaria di zone notoria-<br>mente indenni da Ips sex-<br>dentatus Boerner                                                                                                                                                                                               |               |
| 14.6 Corteccia di co-<br>nıfere (Conife-<br>rales), separa-<br>ta dal tronco | Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A.4 e all'allegato IV.B.14.1,14.2,14.3,14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita:  a) é stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure |               |

| Vegetali, prodotti vegetali e altre voci | Requisiti particolari                                                                                                                                                                    | Zone protette                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                          | b) é originaria di zone notoria-<br>mente indenni da Ips typogra-<br>phus Heer                                                                                                           |                                   |
| nifere (Conife-                          | Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.2, constatazione ufficiale che la partita:                                | F (Corsica)                       |
|                                          | a) é stata sottoposta a fumiga-<br>zione o ad altro adeguato<br>trattamento, oppure                                                                                                      |                                   |
|                                          | b) é originaria di zone notoria-<br>mente indenni da Matsucoccus<br>feytaudi Duc.                                                                                                        |                                   |
| nıfere (Conife-                          | Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6, constatazione ufficiale che la partita: | IRL,UK,(N-IRL,Isola<br>di Man)    |
|                                          | a) é stata sottoposta a fumiga-<br>zione o ad altro adeguato<br>trattamento contro gli sco-<br>litidi, oppure                                                                            |                                   |
|                                          | b) é originaria di zone noto-<br>riamente indenni da Pissodes<br>spp. (specie europee)                                                                                                   |                                   |
| <del>-</del>                             | Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui                                                                                                                            | F,IRL,UK,(N-IRL,<br>Isola di Man) |

EL, F, IRL, UK (N-

18.

Vegetali, prodotti Requisiti particolari Zone protette vegetali e altre voci nati alla pianall'allegato III.A. 1, all'alletagione, ad ecgato IV.A.I. 8.1, 8.2, 10, allo cezione delle allegato IV.A.II. 5 e all'allesementi gato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione é indenne da Cephalcia lariciphila (Klug.) 16. Vegetali di Pi-Ferme restando le disposizioni IRL,UK (N-IRL, Isonus L., Picea applicabili, a seconda dei casi, la di Man) A. Dietr., Laai vegetali di cui all'allegato rix Mill.. III.A. 1, all'allegato IV.A.I. Abies Mill. e 8.1, 8.2, e 9, all'allegato IV.A. Pseudotsuga II. 4 e all'allegato IV.B.7, 8, Carr., destina-9, 10, 11, 12 e 15, constatazione ti alla piantaufficiale che i vegetali sono gione, ad eccestati ottenuti in vivai e che il Zione delle seluogo di produzione é indenne da menti Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet 17. Vegetali di Pi-Ferme restando le disposizioni E (Ibiza) nus L., destiapplicabili ai vegetali di cui nati alla pianall'allegato III.A. 1, all'alletagione, ad ecgato IV.A.I. 8.1, 8.2 e 9, allo cezione delle allegato IV.A.II. 4 e all'allesementi gato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e le immediate vicinanze sono indenni da Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

Vegetali di Pi- | Ferme restando le disposizioni

Requisiti particolari

Zone protette

cea A. Dietr., destinati alla plantagione, ad eccezione delle sementi

applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2 e 10, allo allegato IV.A.II. 5 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione é indenne da Gilpinia Hercyniae (Hartig.)

IRL, Isola di Man)

19. Vegetali di Eucalyptus 1'Herit., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro Gonipterus scutellatus Gyll.. oppure
- b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Gonipterus scutellatus Gyll

20.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 10 e 11, allo alla piantagione allegato IV.A.I. 25.1, 25.2,25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV.A.II. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.6, constatazione ufficiale che i tuberi:

> a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure

EL,P

DK, IRL, P (Azzorre) UK

Zone protette Vegetali, prodotti Requisiti particolari vegetali e altre voci b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra 20.2 Tuberi di Sola-La partita o il lotto non conten- DK, IRL,P (Azzorre) num tuberosum gono più dell'1% in peso, di ter-|UK L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV.B. 20.1 e di quelli destinati alla produzione di fecola presse aziende dotate di 1mplanti approvati per lo smaltimento dei rifiuti 21. Vegetali e pol- | Fermi restando i divieti applica- E, F (Champagne-Arline vivo per bili, a seconda dei casi, ai vedennes, Alsace l'impollinazio- | gețali di cui all'allegato III.A. | escluso il dipartine di: Chaenome-|9 e 18 e all'allegato III.B.1, mento del Bas Rhinles Lindl., Coto-| constatazione ufficiale: Lorraine, Franche neaster Ehrh., Comté, Rhone-Alpes, Crataegus L., Bourgogne, Auvergne

Requisiti particolari

Zone protette

Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. tranne Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi

- a) che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F (Champagne-Ardennes, Alsace escluso il dipartimento del Bas Rhin -, Lorraine, Franche- I, P, UK, (N-IRL, Comté, Rhone-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man, Isole della Manica), oppure
- b) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", in un campo:
  - aa) situato in una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 Kmq,ossia in una zona dove le pianteospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimızzare ıl rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali 1V1 coltivati,
  - bb) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo com-

Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, Isola di Man, Isole della Manica)

Requisiti particolari

Zone protette

pleto, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto,

- cc) che, come le altre parti
  della "zona tampone",
  dall'inizio dell'ultimo
  ciclo vegetativo completo
  é risultato esente da
  Erwinia amylovora (Burr.)
  Winsl. et al. all'atto di:
- ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante avente un raggio di almeno 250 m, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre,
- sopralluoghi ufficiali effettuati almeno una volta
  nel periodo da luglio ad
  ottobre nella zona circostante avente un raggio di
  almeno 1 Km, in luoghi adeguati è in particolare dove
  sono presenti vegetali che
  possono fungere da indicatori, e
- prove ufficiali eseguite secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati. dopo l'inizio dell'ultimo ci-

Vegetali, prodotti Requisiti particolari Zone protette vegetali e altre voci clo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel campo o in altre parti della "zona tampone", dd) dal quale, come dalle altre parti• della "zona tampone", non sono state rimosse, senza preventiva indagine o approvazione ufficiale, piante-ospiti con sintoni di Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. 22. Vegetali di Al-La partita o il lotto non conten- DK, IRL, P (Azzorre), lium porrum L., gono più dell'1%, in peso, di UK Apium L., Beta terra L., Brassica napus L., Brassica rapa L., e Daucus L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione 23. Vegetali di: Beta a) Fermi restando i requisiti ap- DK, IRL, P (Azzorre), vulgaris L., plicabili ai vegetali di cui destinati alla all'allegato IV.A.I. 35.1 e plantagione, ad 35.2, all'allegato IV.A.II.26 eccezione delle e all'allegato IV.B. 22, sementi constatazione ufficiale che i vegetali:

Requisiti particolari

Zone protette

- aa) sono stati singolarmente
   sottoposti ad una prova
   ufficiale e sono risulta ti indenni da Beet necro tic yellow vein virus
   (BNYVV), oppure
- bb) sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cut all'allegato IV.B. 27, e
  - ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure
  - ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e
  - sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione
- b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto

24. Vegetali di Begonia L. e Eu-

Vegetali di Be- Constatazione ufficiale che:

DK, IRL, P, UK

Requisiti particolari

Zone protette

phorbia pulcherrıma Willd., esı quali é dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di plante, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

- clusi quelli per a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn., oppu
  - b) nessun indizio di Bemisia tabaci Genn. é stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure
  - c) immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn., sono stati ispezionati e sono risultati esenti da indizi della presenza di forme vitali di detto organismo nocivo
- vulgaris L. da foraggio

25.1 Vegetali di Beta Constatazione ufficiale che la partita di vegetali

- a) é stata sottoposta a trattamento termico atto ad eliminare un'eventuale contaminazione con Beet necrotic yellow vein virus, oppure
- b) é stata sottoposta a trattamento di rimozione della ter-

DK, IRL, P(Azzorre) UK

| _    | tali, prodotti<br>tali e altre voci                                               | Requisiti particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zone protette       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                   | ra e delle radici laterali e<br>di devitalizzazione dei vege-<br>tali stessi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 25.2 | Vegetali di Beta<br>vulgaris L.<br>destinati alla<br>lavorazione in-<br>dustriale | Constatazione ufficiale che i ve- getali sono destinati alla lavo- razione industriale, consegnati ad aziende di trasformazione do- tate di adeguati impianti di eli- minazione controllata dei rifiu- ti atti ad impedire la diffusione del BNYVV, e trasportati in modo da garantire che non si corra alcun rischio di diffusione di detto organismo nocivo | DK, IRL,P(Azzorre)  |
| 26.  | Terra e residui<br>non sterilizzati<br>di barbabietole                            | Constatazione ufficiale che la<br>terra o i residui sono stati<br>trattati in modo da eliminare<br>eventuali contaminazioni con<br>Beet necrotic yellow vein virus                                                                                                                                                                                            | DK, IRL, P(Azzorre) |
| 27.  | Sementi di Beta<br>vulgaris L.                                                    | Constatazione ufficiale:  a) che le sementi soddisfano le condizioni di cui all'allegato I.B. 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure  b) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da Beet necrotic yellow vein virus                                                                                       | DK,IRL, P(Azzorre)  |
| 28.  | Sementi di Gos-                                                                   | Constatazione ufficiale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL, I (Sicilia)     |

| _   | etali, prodotti<br>etali e altre voci | Requisiti particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zone protette            |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | sypium spp.                           | a) che la lanugine del seme é stata rimossa con acido, e  b) che nessun sintomo di Glome- rella Gossypii Edgerton é sta- to osservato nel luogo di pro- duzione dall'inizio dell'ulti- mo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresenta- tivo é stato analizzato e tro- vato esente da Glomerella gossypii Edgerton in queste analisi |                          |
| 29. | Sementi di Man-<br>gıfera spp.        | Constatazione ufficiale che le<br>sementi sono originarie di zone<br>notoriamente indenni da Sterno-<br>chetus mangifera Fabricius                                                                                                                                                                                                               | E, P                     |
| 30. | Nacchine agrı-<br>cole üsate          | Le macchine devono essere pulite<br>e mondate da terra e frammenti<br>di vegetali                                                                                                                                                                                                                                                                | DK, IRL, P(Azzorre<br>UK |

(\*)(Scozia, Irlanda del Hord, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cumbria, Devon. Dorset, Durham, Essex, Hertfordshire, Humberside, Isola di Man, Isola di Wight, Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a nord del limite meridionale dell'autostrada M4; Derbyshire: i distretti di North East Derbyshire, Chesterfield, Bolsover; Leicestershire: 1 distretti di Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Blaby; Yorkshire North: 1 distretti di Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby)

#### ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA - NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA', - OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA' PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

#### Parte A

## Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità

I. Vegetali, prodotti vegetali, e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante.

## 1. Vegetali e prodotti vegetali

- 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.
- 1.2 Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- 1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.
- 1.4 Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
- 1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

- 1.6 Frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka con peduncoli e foglie.
- 1.7 Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
  - a) é stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:
    - Castanea Mill., escluso il legname scortecciato,
    - Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
  - b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1):

| _  | Codice NC | Designazione delle merci                                                                                                                                    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | 4401 10   | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili                                                                                     |
|    | 4401 22   | Legno in piccole placche o in particelle                                                                                                                    |
| ex | 4401 30   | Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                                         |
|    | 4403 99   | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:                                                                                         |
|    |           | <ul> <li>non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione</li> <li>non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)</li> </ul> |
| ex | 4404 20   | Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il                                                                                     |

| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | lungo: - non di conifere                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4406 10    | Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ex 4407 99 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:  - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.). |

- (1) G.U. n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione (G.U. n. L. 267 del 14.9.92, pag. 1)
  - 1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
- 2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
  - 2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di

Abies Mill., Apium graveolens L;, Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelagornium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., e Verbena L.

- 2.2 Vegetali di solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.
- 2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
- 2.4 Sementi e bulbi di vegetali destinati alla piantagione di Allium cepa L., Allium porrum L. e Allium schoenoprasum L.
- 3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui é garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L.
- II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

### 1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

- 1.1 Vegetali di conifere (Coniferales), secondo il caso.
- 1.2 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e di Beta vulgaris L.
- 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Persea americana P. Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesïa Lindl.
- 1.4 Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.
- 1.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.
- 1.6 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.
- 1.7 Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.)
- 1.8 Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L.
- 1.9 Frutti (capsule) di Gossypium spp.
- 1.10 Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
  - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), e

b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

|    | Codice NC | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4401 10   | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili                                                                                                                                               |
|    | 4401 21   | Legno in piccole placche o in particelle                                                                                                                                                                              |
| ex | 4401 30   | Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                                                                                                   |
|    | 4403 20   | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione                                                                               |
| ex | 4404 10   | Pali spaccati: pioli e picchetti di<br>legno, appuntiti, non segati per il<br>lungo                                                                                                                                   |
|    | 4406 10   | Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate                                                                                                                                                     |
| ex | 4407 10   | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle |

| <b>4 که داد سه خوا دن</b> به به دو | Codice NC | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ex                                 | 4415 10   | Casse, gabbie e cilindri di legno                                                                                                                                                                                                               |  |
| ex                                 | 4415 20   | Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico: - diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio |  |

- 1.11 Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).
- 2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita é autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui é garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione é chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
- 2.1 Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1 i vegetali di conifere (Coniferales) destinati alla piantagione, escluse le sementi.
- 2.2 Vegetali di Begonia L. e Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

### Parte B

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A

- I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre vocı potenzialmente portatori di organismi nocıvı concernenti l'intera Comunità
- 1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle piante di acquario, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum L., Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L..
- 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:
  - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,
  - conifere (Coniferales)
  - Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,
  - Prunus L., originarie di paesi extraeuropei.

# 3. Frutti di:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi,
- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., orıgınarı di paesı extraeuropei.
- 4. Tuberi di Solanum tuberosum L.

- 5. Corteccia, separata dal tronco, di:
  - conifere (Coniferales),
  - Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L.e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L.
- 6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
  - a) é stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie:
    - Castanea Mill.,
    - Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,
    - Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.
    - Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
      - Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.
      - Populus L., originario del continente americano,
      - Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale, e
  - b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4401 10    | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili                                                                                                               |
| ex 4401 21 | Legno in piccole placche o in particelle: - di conifere, originario di paesi non europei                                                                                              |
| 4401 22    | legno in piccole placche o in particelle: - non di conifere                                                                                                                           |
| ex 4401 30 | Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                                                                   |
| ex 4403 20 | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere, originario di paesi non europei |
| 4403 91    | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - di quercia (Quercus spp.)                   |
| 4403 99    | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:  - non di conifere, di quercia (Quercus      |

| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | spp.) o di faggio (Fagus spp.)                                                                                                                                                                                                                                         |
| ex 4404 10 | Pali spaccati: pioli e picchetti di<br>legno, appuntiti, non segati per il<br>lungo:<br>- di conifere, originari di paesi non<br>europei                                                                                                                               |
| ex 4404 20 | Pali spaccati: pioli e picchetti di<br>legno, appuntiti, non segati per il<br>lungo:<br>- non di conifere                                                                                                                                                              |
| 4406 10    | Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate                                                                                                                                                                                                      |
| ex 4407 10 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:  - di conifere, originario di paesi non europei |
| ex 4407 91 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:  - di quercia (Quercus spp.)                    |

| Specie     | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ex 4407 99 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:  - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) |
| ex 4415 10 | Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ex 4415 20 | Palette di carico semplici,<br>palette-casse ed altre piattaforme di<br>carico di legno, originarie di paesi non<br>europei                                                                                                                                                                                       |
| ex 4416 00 | Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus spp.)                                                                                                                                                                                                                                         |

Le palette di carıco semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

- 7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
  - b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di torba o

di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari della Turchia, della Bielorussia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, della Russia, dell'Ucraina e dei paesi extraeuropei ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

- 1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.
- 2. Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.).
- 3. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.,
- 4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.
- 5. Sementi di Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L. e Phaseolus vulgaris L.
- 6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.
- 7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
  - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originario di paesi terzi europei, e

b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

| Codi | ce NC   | Designazione delle merci                                                                                                                                                                                               |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •    | 4401 10 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili                                                                                                                                                |
|      | 4401 21 | Legno in piccole placche o in particelle                                                                                                                                                                               |
| ex   | 4401 30 | Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                                                                                                    |
|      | 4403 20 | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione                                                                                |
| ex   | 4404 10 | Pali spaccati: pioli e picchetti di<br>legno, appuntiti, non segati per il lungo                                                                                                                                       |
|      | 4406 10 | Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate                                                                                                                                                      |
| ex   | 4407 10 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: |
| ex   | 4415 10 | Casse, gabbie e cilindri di legno                                                                                                                                                                                      |
| ex   | 4415 20 | Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico                                                                                                                                               |

Le palette di carıco semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carıco-UIC" e portino il relativo marchio.

8. Parti di vegetali di Persea americana P. Mill., e Eucalyptus l'Herit.

# ALLEGATO VI

# ZONE DELLA COMUNITA' RICONOSCIUTE COME "ZONE PROTETTE" NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI

Organismi nocivi Zone protette: territorio di ---------a) Insetti, acarı e nematodi, ın tutte le fasi del loro sviluppo 1. Anthonomus grandis (Boh.) Grecia, Spagna, Italia Danimarca, Irlanda, Porto-2. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni gallo, Regno Unito europee) 3. Caphalcia lariciphila (Klug.) Francia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man) Grecia, Spagna, 4. Dendroctonus micans Kugelan Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito (Scozia, Irlanda del Nord. Inghilterra: seguenti contee: Bedforshire, Bershire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland. Cornwall, Cumbria, Devon, Durham, Dorset, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Isle of Man, Isle of Wight, Isles of Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northants. Northumberland. Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West,

| Organismi nocivi                | Zone protette: territorio di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, e le seguenti parti di contee: Avon: la parte della contea a nord del limite meridionale dell'autostrada M4; Derbyshire: i distretti di North-east Derbyshire, Chesterfield, Bolsover; Leicesterchire: i distretti di Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby and Wingston, Leicester, Blaby; Yorkshire North: i distretti di Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby) |
| 5. Gilpinia hercyniae (Hartig)  | Grecia, Francia, Irlanda,<br>Regno Unito (Irlanda del Nord<br>e isola di Man)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Gonipterus scutellatus Gyll. | Grecia, Portogallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Ips amitinus Eichhoff        | Grecia, Spagna, Francia,<br>(Corsica), Irlanda, Italia,<br>Portogallo, Regno Unito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Ips cembrae Heer             | Grecia, Spagna, Irlanda,<br>Portogallo, Regno Unito,<br>(Irlanda del Nord e isola di<br>Man)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Ips duplicatus Sahlberg      | Grecia, Spagna, Irlanda,<br>Italia, Portogallo, Regno<br>Unito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Organismi nocivi                                                                                                                 | Zone protette: territorio di                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.Ips sexdentatus Boerner                                                                                                       | Grecia, Irlanda, Regno Unito,<br>(Irlanda del Nord e isola di<br>Man)                                                                                                 |
| 11.Ips typographus Heer                                                                                                          | Grecia, Spagna, Irlanda,<br>Portogallo, Regno Unito                                                                                                                   |
| 12.Leptinotarsa decemlineata Say                                                                                                 | Spagna, (Minorca e Ibiza),<br>Irlanda, Portogallo, (Azzorre<br>e Madera), Regno Unito                                                                                 |
| 13. Matsucoccus feytaudi Duc.                                                                                                    | Francia (Corsica)                                                                                                                                                     |
| 14.Pissodes spp. (europeen)                                                                                                      | Irlanda, Regno Unito (Irlanda<br>del Nord e isola di Man)                                                                                                             |
| 15.Sternochetus mangiferae Fabricius                                                                                             | Spagna, Portogallo                                                                                                                                                    |
| 16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)                                                                                    | Spagna (Ibiza)                                                                                                                                                        |
| 17. Tutti gli organismi non europei<br>sconosciuti, nocivi per: Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus Raf.<br>e loro ibridi | Grecia, Francia (Corsica),<br>Italia                                                                                                                                  |
| b) Batteri                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| <ol> <li>Curtobacterium flaccumfaciens pv.<br/>flaccumfaciens (Hedges) Col.</li> </ol>                                           | Grecia, Spagna, Italia,<br>Portogallo                                                                                                                                 |
| 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.                                                                                       | Spagna, Francia  Champagne-Ardennes, Alsace (tranne il dipartimento Bas Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhone-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Cote d'Azur, |

|            | Organismi nocivi                                                                                                             | Zone protette: territorio di                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                              | Corse, Languedoc-Roussillon, Irlanda Italia, Portogallo, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole anglonormanne). |
| з.         | Tutti gli organismi non europei<br>sconosciuti, nocivi per: Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e<br>loro ibridi | Grecia, Francia (Corsica),<br>Italia                                                                                         |
| <b>c</b> ) | Funghi                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 1.         | Glomerella gossypii Edgerton                                                                                                 | Grecia, Italia (Sicilia)                                                                                                     |
| 2.         | Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet                                                                                         | Irlanda, Regno Unito (Irlanda<br>del Nord e isola di Man)                                                                    |
| 3.         | Hypoxylon mammatum (Wahl.) J.Miller                                                                                          | Irlanda, Regno Unito (Irlanda<br>del Nord e isola di Man)                                                                    |
| 4.         | Phytophthora cinnamoni Rands                                                                                                 | Grecia (Creta)                                                                                                               |
| 5.         | Tutti gli organismi non europei<br>sconosciuti, nocivi per: Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e<br>loro ibridi | Grecia, Francia (Corsica),<br>Italia                                                                                         |
| a)         | Virus ed organismi patogeni simili<br>ai virus                                                                               |                                                                                                                              |
| 1.         | Beet necrotic yellow vein virus                                                                                              | Danimarca, Irlanda,<br>Portogallo (Azzorre), Regno<br>Unito                                                                  |
| 2.         | Tomato spotted wilt virus                                                                                                    | Danimarca                                                                                                                    |

| Organismi nocıvı                                                                                                                | Zone protette: territorio di         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. Tutti gli organismi non europei<br>sconosciuti, nocivi per: Citrus L.,<br>Fortunella Swingle, Poncirus Raf.<br>e loro ibridi | Grecia, Francia (Corsica),<br>Italia |

# ALLEGATO VII

- 1. Cereali ın granella originari di Paesi terzi
- 2. Leguminose secche in granella originarie di Paesi terzi

# ALLEGATO VIII

1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato VII

a) Dogane aeree: Bologna, Cagliari, Catania, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli Palermo, Pisa,

Roma, Torino, Trieste, Verona, Venezia.

b) Dogane portuali: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania,

Chioggia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata,

Trapani, Trieste, Venezia.

c) Dogane ferroviarie: Chiasso, Fortezza, Gorizia, Luino, Pontebba,

S. Candido, Villa Opicina.

d) Dogane stradali: Aosta Pollein, Brennero-Campo Trens, Gorizia,

Ponte Chiasso, Tarvisio-Coccau, Trieste

Fernetti, Trieste Peseck, Trieste Rabuiese.

2. Ulteriori punti di entrata per il legname:

.Dogane portuali: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Porto

Nogaro, Pozzallo

3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato VII:

voor maroust mour arrogato vii.

Dogane portuali: Barletta, Castellammare di Stabia, Crotone,

Gela, Manfredonia, Messina, Milazzo,

Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa.

# Allegato IX

# RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI MODELLO IX / A (art. 7 del D.L. 30.12.1992 N°536)\* Spazio riservato all'ufficio competente AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: Prot. (indirizzo) MODELLI COMPILATI Tot. MODELLI IX/B PRIMA ISCRIZIONE NOTIFICA DI VARIAZIONE CENTRI AZIENDALI 3 Tot CENTRI AZIENDALI DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE PARTITA IVA AZIENDA INDIVIDUALE SOCIETA' COOPERATIVA CATEGORIA PRODUTTORE IMPORTATORE COMMERCIANTE COGNOME O RAGIONE SOCIALE SIGLA EVENTUALE NOME DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA M F DOMICILIO O SEDE LEGALE Via o localita CIVICO COMUNE PROV CAP TELEFONO CELLULARE FAX AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITA' NUMERO DATA RILASCIO ENTE DI COMPETENZA VIVAISMO IMPORTAZIONE COMMERCIO PROD./COMM. SEMENTI CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE COGNOME NOME DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. F DOMICILIO Via o localita N CIVICO COMUNE PROV C A.P art. 7 del D.L. n°536/92 lett. a): sono tenuti a richiedere l'iscrizione nel registro dei produttori i soggetti che producono e commercializzano i vegetali ed i prodotti vegetali di cui all'Allegato V della direttiva 77/93/CEE, nonche' le sementi di cui all'Allegato IV parte A, sez. 2. IN FEDE

| AL SERVIZIO FITOSANITARIO                   | ) REGI | ONALE DI:             | MODELLO IX/B                           |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                             |        |                       |                                        |
| DITTA RICHIEDENTE COGNOME O RAGIONE SOCIALE |        | NOME                  | PARTITA IVA                            |
| COGNOME O RAGIONE SOCIALE                   |        |                       | PARITA IVA                             |
|                                             |        |                       |                                        |
|                                             |        |                       | PROGRESSIVO MODELLO IX/B               |
| CENTRI AZIENDALI CODICE CENTRO UBICAZIO     | ONE VI | a o localita          | N CIVICO  4                            |
| الأثنات ا                                   |        |                       | ٦                                      |
| COMUNE                                      |        |                       | PROV. C.A.P.                           |
|                                             |        |                       | لىيىا لىا                              |
| TIPOLOGIA                                   |        |                       | Estari Are Cent.                       |
| MAGAZZINO MAGAZZINO                         |        | AZIENDA DI PRODUZIONE | SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE             |
| CENTRO DI RACCOLTA                          |        | CENTRO DI SPEDIZIONE  | SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA         |
| CODICE CENTRO 13 UBICAZI                    | ONE V  | ia o localita"        | N, CIVICO 4                            |
| COMUNE                                      |        |                       | PROV. C.A.P.                           |
| TIPOLOGIA                                   |        |                       | ليبيا ليا                              |
| IPOLOGIA                                    |        |                       | Ellari Are Cent.                       |
| MAGAZZINO                                   |        | AZIENDA DI PRODUZIONE | SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE             |
| CENTRO DI RACCOLTA                          |        | CENTRO DI SPEDIZIONE  | SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA         |
| CODICE CENTRO 3 UBICAZI                     | ONE V  | ia o localita"        | N. CIVICO 4                            |
|                                             |        |                       |                                        |
| COMUNE                                      |        |                       | PROV C.A.P.                            |
| TIPOLOGIA                                   |        |                       |                                        |
|                                             |        |                       | Ettari Are Cent.                       |
| MAGAZZINO                                   |        | AZIENDA DI PRODUZIONE | SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE             |
| CENTRO DI RACCOLTA                          |        | CENTRO DI SPEDIZIONE  | SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 1 1 1 1 |
| CODICE CENTRO 3 UBICAZ                      | IONE V | ia o localita         | N CÍVICO 4                             |
| COMUNE                                      |        |                       | PROV. C.A.P.                           |
|                                             |        |                       | 1 1 1 1 1 1 1 1                        |
| TIPOLOGIA                                   | ·      |                       | Estari Are Cest.                       |
| MAGAZZINO                                   |        | AZIENDA DI PRODUZIONE | SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE             |
| CENTRO DI RACCOLTA                          |        | CENTRO DI SPEDIZIONE  | SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA         |
|                                             |        |                       |                                        |
|                                             |        | DATA                  | IN FEDE                                |
|                                             |        | t i l                 | 1   1   1                              |

| AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONAI                                                                                              | LE DI:                                 | MODELLO 1X / C                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                 |                                        |                                                                 |  |  |
| DITTA RICHIEDENTE  COGNOME O RAGIONE SOCIALE                                                                                    | NOME                                   | PARTITA IVA                                                     |  |  |
| COGNOME O RAGIONE SOCIALE                                                                                                       | NOME                                   | PARTITA IVA                                                     |  |  |
| SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI R                                                                                           | RICHIEDE L'ISCRIZIONE                  | 12                                                              |  |  |
| 1 MATERIALE VIVAISTICO                                                                                                          | 2 SEMENTI E BULBI                      | 3 FRUTTA                                                        |  |  |
| 11 FRUTTIFERI                                                                                                                   |                                        |                                                                 |  |  |
| 12 ORTICOLE                                                                                                                     | 4 LEGNAME                              | 5 TERRA E TERRICCIO                                             |  |  |
| 13 FORESTAL!                                                                                                                    |                                        |                                                                 |  |  |
| 14 ORNAMENTALI                                                                                                                  |                                        |                                                                 |  |  |
| [13] FLORICOLE                                                                                                                  |                                        |                                                                 |  |  |
| 16 COLTURE INDUSTRIALI                                                                                                          |                                        |                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                 |                                        |                                                                 |  |  |
| IL SOTTOSCRITTO                                                                                                                 |                                        | 3                                                               |  |  |
| iz dollockillo                                                                                                                  |                                        |                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                 | SI IMPEGNA                             |                                                                 |  |  |
| ad assoggettare la propria ditta al regime                                                                                      | di controllo fitosanitario previsto    | dalla direttiva 77/93/CEE del 21.12.76,                         |  |  |
| ed in particolare:                                                                                                              |                                        |                                                                 |  |  |
| - tenere presso ciascun centro aziendale                                                                                        | una mappa aggiornata dell'azienda      | ı;                                                              |  |  |
| - tenere i registri e i documenti riguarda                                                                                      | inti i vegetali ed i prodotti vegetali | acquistati, în produzione, ceduti a terzi;                      |  |  |
| - essere disponibili personalmente o des                                                                                        | ignare un tecnico apposito per tene    | ere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;         |  |  |
| - eseguire controlli visivi secondo le mo                                                                                       |                                        |                                                                 |  |  |
| - segnalare al Servizio Fitosanitario Reg                                                                                       | ionale qualsiasi manifestazione ati    | pica di parassiti;                                              |  |  |
| - essere disponibili a collaborare con il s                                                                                     | <del>=</del>                           |                                                                 |  |  |
| - compilare il passaporto delle piante Cl                                                                                       | EE in ogni sua parte;                  |                                                                 |  |  |
| conservare per almeno un anno i passa     comunicare eventuali variazioni dei da                                                | - ·                                    | to;<br>a entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse. |  |  |
|                                                                                                                                 | DICHIARA                               |                                                                 |  |  |
| sotto la propria responsabilita', che quan<br>Dichiara inoltre:                                                                 | to affermato nella presente richiest   | ta e' completo e corrisponde al vero.                           |  |  |
| - di aver presentato copia della presente richiesta agli Uffici Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale; |                                        |                                                                 |  |  |
| - di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti,                 |                                        |                                                                 |  |  |
| verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 30.12.1992 n°536.                                                       |                                        |                                                                 |  |  |
| DATA                                                                                                                            |                                        | IN FEDE                                                         |  |  |
| 1 1 1                                                                                                                           |                                        |                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                 | {1                                     | firma del dichiarante)                                          |  |  |
|                                                                                                                                 |                                        |                                                                 |  |  |

Allegato X

# SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI (art. 7 del D.L. 30.12.92 N°536) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: Si certifica cha la ditta è iscritta al'Registro dei Produttori con il numero data Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale Servizio Fitosanitario Regionale

Allegato XI

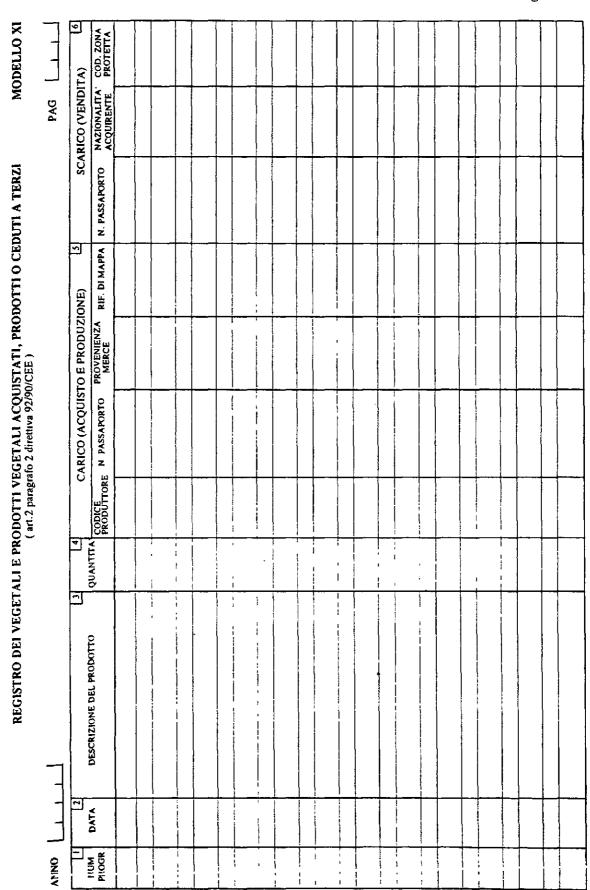

# Allegato XII

|                                                      | (art. 3 della Direttiva 92 |                  |                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIO                      | NALE DI:                   | Sp.              | azio riservato all'ufficio competente |
|                                                      |                            | Pro              | ot. [ ] ] ]                           |
| (ındırizzo)                                          |                            | de               | ·                                     |
| ANNO DI VALIDITA':                                   |                            |                  | PASSAPORTO DI SOSTITUZIONE            |
| PROGRESSIVO RICHIESTA:                               | ]                          | MOD              | DELLI COMPILATI                       |
| DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEI                     | DENTE                      |                  | Tot. MODELLI XII/B                    |
| COGNOME O RAGIONE SOCIALE                            |                            | PAR              | TITA IVA                              |
| NOME                                                 |                            |                  |                                       |
| DATA DI NASCITA SESSO                                | COMUNE DI NASCITA          |                  | PROV.                                 |
| <br>                                                 |                            |                  |                                       |
| DOMICILIO O SEDE LEGALE Via o localita               | '                          |                  | N CIVICO                              |
| COMUNE                                               |                            |                  | PROV. C.A.P.                          |
| TELEFONO                                             | CELLULARE                  | FAX              |                                       |
|                                                      |                            |                  |                                       |
| RAPPRESENTANTE LEGALE Cognome e no                   | me                         | CODICE FISCALE   | ·                                     |
|                                                      |                            |                  |                                       |
| CENTRO AZIENDALE  CODICE CENTRO   4   UBICAZIONE Via | o locatita                 |                  | N CIVICO 5                            |
|                                                      |                            |                  |                                       |
| COMUNE                                               |                            | <del></del>      | PROV C.A.P.                           |
| TIPOLOGIA                                            |                            |                  |                                       |
| MAGAZZINO                                            | AZIENDA DI PRODUZIONE      | CENTRO DI F      | RACCOLTA CENTRO DI SPEDIZIONE         |
| SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI S                   | SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZ   | IONE ALL'USO DEL | PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE           |
| SETTORI DI ATTIVITA                                  | SUPERFICIE A COLTURA solo  | se produtton     | QUANTITA' TRATTATE 6                  |
| T MATERIALE VIVAISTICO                               | Eltari Are Cent            |                  |                                       |
| II FRUTTIFERE                                        |                            | Num. / gli       |                                       |
| 12 ORTICOLE                                          |                            | Num / qli        |                                       |
| 13 FORESTALI                                         |                            | Num / qlı        |                                       |
| 14 ORNAMENTALI                                       |                            | Num /qlı         |                                       |
| 15 FLORICOLE                                         |                            | Num. / qlı       |                                       |
| COLTURE INDUSTRIALI                                  | 1 1                        | qtı              |                                       |
| SEMENTI E BULBI                                      |                            | Num. / qlı       |                                       |
| 3 FRUTTA                                             |                            | qls              |                                       |
| 4 LEGNAME                                            |                            | qlı              |                                       |
| 5 TERRA E TERRICCIO                                  |                            | tnc              |                                       |
| DATA                                                 |                            | IN FE            | EDE                                   |
| I I 1                                                | 1                          |                  |                                       |
|                                                      |                            | (firma del d     | ichiarante)                           |

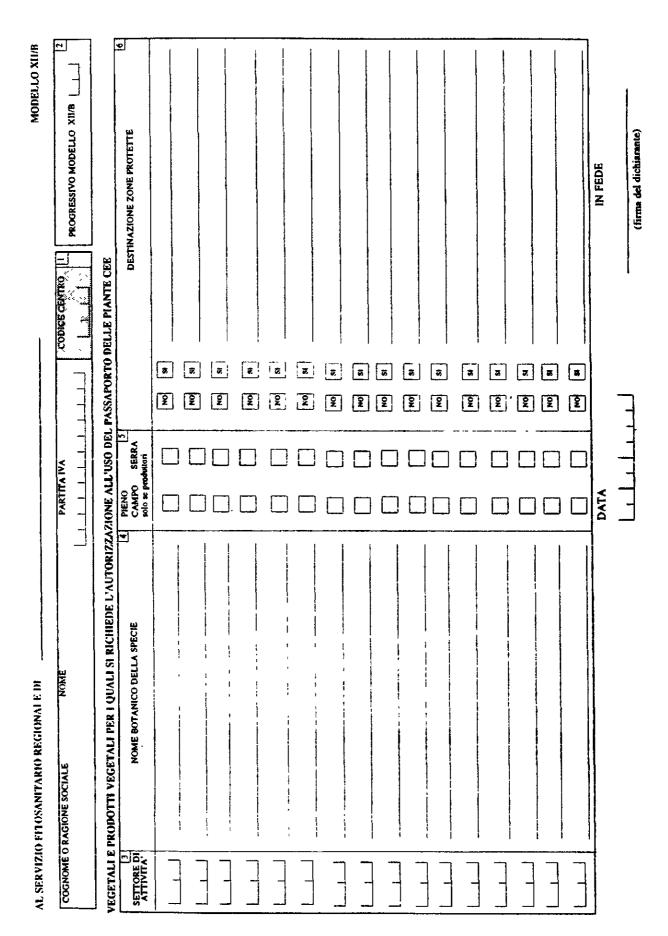

Allegato XIII

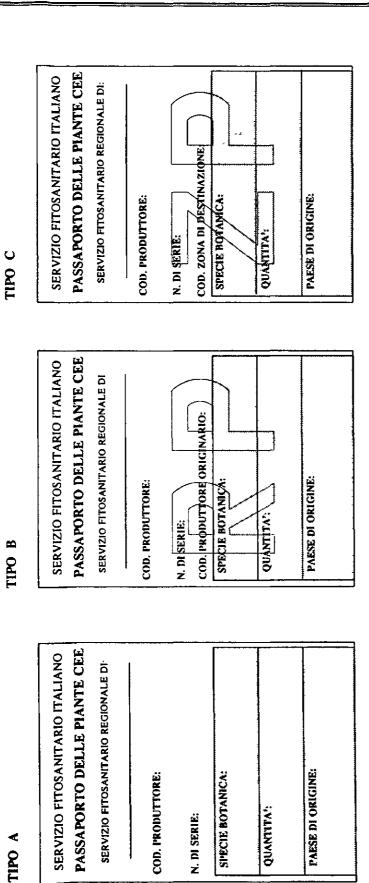

# RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (art.7 del D.L. 30.12.1992 N°536).

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori istituito dall'art. 6 del D.L. 30.12.1992 N° 536.

- I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituenti, nel loro insieme, la richiesta di iscrizione dovranno essere sottoscritti con firma autenticata ed inviati dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale.
- I MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta di iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni. Barrare nell'intestazione la corrispondente casella. Qualora i centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero superiore a 4 (quattro), si possono allegare più copie del MODELLO IX/B.
- I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e per le successive richieste di variazione.
- Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al registro ufficiale si intendono centri aziendali le unità produttive stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i documenti richiesti dall'art. 20 del presente decreto.

# MODELLO IX/A

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI

# FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione barrando la casella corrispondente.

- Riquadro 1 Parte riservata all'ufficio competente.
- Riquadro 2 Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.
- Riquadro 3 Indicare il numero totale dei centri aziendali descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.

# DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

- Riquadro 4 Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica della ditta richiedente. Indicare obbligatoriamente la partita IVA.
- Riquadro 5 Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di attività' svolte dalla ditta richiedente; nella categoria "commercianti" si intendono compresi i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, o altri che commercializzano o detengono vegetali o prodotti vegetali oggetti del presente decreto.
- Riquadro 6 Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax.
- Riquadro 7 Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni all'attività di cui la ditta e' titolare al momento della presente richiesta riportando per ciascuna il numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente che l'ha rilasciata.

Riquadro\*8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta richiedente non è una persona fisica. Riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla della provincia di nascita), nonchè i dati relativi al domicilio.

# MODELLO IX/B

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI

### FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato mel frontespizio del MODELLO IX/A.

- Riquadro 1 Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonchè la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
- Riquadro 2 Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B compilati.
- Riquadro 3 Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice è assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa.

  Il codice così attribuito non potrà subire variazioni e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale.
- Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o localita', il numero civico, Riquadro 4 il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/e casella/e corrispondente tipologia del centro aziendale. Indicare la superficie agricola totale e la superficie agrıcola utilizzata del centro aziendale solo se e' stata barrata la casella corrispondente alla tipologia "azienda produzione".

# MODELLO IX/C

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI

# FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A.

- Riquadro 1 Riportare 11 cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonchè la partita IVA, così come indicato nel riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
- Riquadro 2 Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per i quali la ditta richiede l'iscrizione al registro dei produttori.

# CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI (art.7 del D.L. 30.12.92 N°536)

Il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI (Allegato X) viene rilasciato alla ditta dal Servizio Fitosanitario Regionale al momento della iscrizione della stessa al Registro Regionale dei Produttori.

Il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI e' costituito da un documento delle dimensioni di cm. 15 X 12 sul quale e' evidenziato in particolare il numero di iscrizione al registro della ditta.

# REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI

Note esplicative per la compilazione dei "Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi".

Il "REGISTRO DEI VEGETALI" deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni:

- . la partita IVA, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del titolare se si tratta di persona fisica;
- . 11 codice del centro aziendale;
- . 11 n° totale di pagine che compongono il registro;
- . lo spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario regionale, del timbro per la convalida del registro.

Nel "REGISTRO DEI VEGETALI" vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di vegetali, prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto, devono inoltre essere registrati in carico i passaporti della ditta presenti nel centro aziendale ed in attesa di essere utilizzati. In quest'ultimo caso saranno riempite solo le prime quattro colonne della riga del registro, e si indichera' nella colonna 2 la voce "passaporti in carico".

# DESCRIZIONE DELLA PAGINA TIPO DEL REGISTRO

Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si riferiscono le operazioni registrate nella pagina.

- Colonna 1 Indicare il numero progressivo nell'anno dell'operazione registrata.
- Colonna 2 Indicare il giorno ed il mese di effettuazione dell'operazione.
- Colonna 3 Indicare la descrizione del prodotto oggetto dell'operazione riportando il nome botanico della specie se si tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi.
- Colonna 4 Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).
- Riquadro 5 Devono essere riportati in questo riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonchè le operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto per il trasferimento della merce dal punto di entrata.
- Colonna 5a Riportare il codice del produttore indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata.
- Colonna 5b Riportare il numero del passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata.

- Colonna 5c Riportare il paese di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del passaporto.
- Colonna 5d Indicare il riferimento di mappa del luogo dove si trova la produzione in oggetto o la merce acquistata e messa a dimora.
- Riquadro 6 Devono essere riportate in questo riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno comportato l'emissione di passaporto da parte dell'azienda.
- Colonna 6a Indicare il numero di serie del passaporto emesso.
- Colonna 6b Indicare la nazione di appartenenza dell'acquirente.
- Colonna 6c Se la merce è destinata in zona protetta, indicare il relativo codice.

# RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (art. 3 della Direttiva 92/105/CEE)

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

- I MODELLI XII/A e XII/B (allegato XII) costituenti, nel loro insieme, la richiesta di autorizzazione dovranno essere sottoscritti con firma autenticata ed inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.
- I MODELLI DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione.
- I MODELLI DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati.

# MODELLO XII/A

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

### FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare l'anno per cui è richiesto l'uso del passaporto delle piante CEE e il numero progressivo nell'anno della richiesta effettuata. Qualora si richieda un passaporto di sostituzione dovrà essere barrata la casella corrispondente.

- Riquadro 1 Parte riservata all'ufficio competente.
- Riquadro 2 Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti la richiesta di autorizzazione.

# DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita.

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non e' persona fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale della ditta e il suo codice fiscale.

# DATI RELATIVI AI CENTRI AZIENDALI

- Riquadro 4 Riportare il codice del centro aziendale, così come è stato assegnato dalla ditta al momento della prima iscrizione al registro ufficiale dei produttori.
- Riquadro 5 Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o localita', il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune.

  Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.

# SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Riquadro 6 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per i quali la ditta richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

In corrispondenza di ciascuna attivita' indicata specificare le quantita' trattate, in unita', in quintali o in metri cubi. Nel caso in cui il centro aziendale sia "azienda di produzione" (vedi riquadro 5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna attivita' indicata.

E' opportuno tenere presente che tali dati numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale delle dimensioni della ditta richiedente.

# MODELLO XII/B

# FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

- Riquadro 1 Riportare 11 cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA ed 11 codice del centro aziendale, così come indicato nel riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.
- Riquadro 2 Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B compilati.

DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.

- Riquadro 3 Indicare il settore di attività della ditta riportando la codifica del riquadro 6 del modulo XII/A.
- Riquadro 4 Indicare il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.
- Riquadro 5 Se la ditta è iscritta come "Produttore", barrare la casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie.
- Riquadro 6 Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no barrando la relativa casella; in caso di risposta affermativa riportare la descrizione del paese di destinazione.

# PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (art.10 Direttiva 77/93/CEE)

Note esplicative per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE"

- Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE e' apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo spostamento all'interno del territorio della Repubblica Italiana.
- Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE e' costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile delle dimensioni di cm 10  $\times$  7,5 , di colore bianco con scritte prestampate in nero, secondo i tipi A, B, C descritti nel seguito.
- Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "RP".
- Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "ZP".
- Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE puo' essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art.28 del presente decreto.
- E' NECESSARIO che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

Le informazioni richieste nella compilazione del PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE (TIPO A) sono:

| COD. | PRODUTTORE | Indicar | re | 11  | numer | o d | i registraz | ione | della |
|------|------------|---------|----|-----|-------|-----|-------------|------|-------|
|      |            | ditta a | al | Reg | istro | dei | Produttori. |      |       |

N. DI SERIE Indicare il numero di serie identificativo del passaporto. Qualora la ditta utilizzasse anche passaporti per zone protette o passaporti di sostituzione, e' necessario utilizzare serie diverse per ciascun tipo di passaporto.

SPECIE BOTANICA Indicare la denominazione botanica del vegetale

QUANTITA' Indicare la quantita' di merce che il passaporto accompagna specificando l'unita' di misura (kilogrammi, numero pezzi).

PAESE DI ORIGINE Indicare il paese di origine della merce.

Le informazioni richieste nella compilazione del PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) sono:

| COD. | PRODUTTORE | Indicare | 11  | numer | o di | i registrazione | della |
|------|------------|----------|-----|-------|------|-----------------|-------|
|      |            | ditta al | Reg | istro | dei  | Produttori.     |       |

N. DI SERIE Indicare il numero di serie identificativo del passaporto. Qualora la ditta utilizzasse anche passaporti per zone protette o passaporti di sostituzione, e' necessario utilizzare serie diverse per ciascun tipo di passaporto.

COD. PRODUTTORE ORIGINARIO

Indicare il codice del produttore originario cosi' come riportato nel passaporto che si sostituisce.

SPECIE BOTANICA Indicare la denominazione botanica del vegetale

QUANTITA' Indicare la quantita' di merce che il passaporto accompagna specificando l'unita' di misura (kilogrammi, numero pezzi).

PAESE DI ORIGINE Indicare il paese di origine della merce cosi' come riportato nel passaporto che si sostituisce.

Le informazioni richieste nella compilazione del PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C) sono:

COD. PRODUTTORE Indicare il numero di registrazione della ditta al Registro dei Produttori.

dicta al Registro del Floudctoff.

N. DI SERIE Indicare il numero di serie identificativo del passaporto. Qualora la ditta utilizzasse anche passaporti per zone protette o passaporti di sostituzione, e' necessario utilizzare serie diverse per ciascun tipo di

passaporto.

COD. ZONA DI DESTINAZIONE

Indicare il codice della zona protetta alla

quale sono destinati 1 vegetali.

SPECIE BOTANICA Indicare la denominazione botanica del

vegetale

QUANTITA' Indicare la quantita' di merce che il

passaporto accompagna specificando l'unita'

di misura (kilogrammi, numero pezzi).

PAESE DI ORIGINE Indicare il paese di origine della merce.

93A3609

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(5651372) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

### MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le attre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
  - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
  - presso le Concessionarie speciali di:
    BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r MILANO, Libreria concessionaria «istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.i., Galleria Vittorio Emanuele, 3 NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiala, 5 PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37. ROMA, Libreria II Tritone, via dei Tritone, 61/A TORINO, Cartiere Miliani Fabriano S.p.a., via Cavour, 17;
  - presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1993 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1993

## ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici menalli

| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari - annuale                                                                                                                                                                                          | Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| costituzionale - annuale                                                                                                                                                                                                                                                                  | - annuale                                                                                                          |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000                                                                                                                                           | inclust i Supptementi ordinari, ed al fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale                            |
| Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Uffic<br>l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.                                                                                                                                                | ciale, parte prima, prescetto con la somma di L. 96.990, si avrà diritto a ricever                                 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali i, il e ili, ogni 16                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concersi ed e                                                                                                                                                                                                                  | · -                                                                                                                |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, egni 16 pagine o frazio                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pag                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ario «Bollettino delle estrezioni»                                                                                 |
| Abbonamento annuale                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| Supplemento straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                  | lo «Como riassuntivo del Tesoro»                                                                                   |
| Abbonamento annuale                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eu MICROFICHES - 1993<br>Jementi ordinari - Serie speciali)                                                        |
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.  Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna  per ogni 96 pagine successive  Spese per imballaggio e spedizione raccomandata  N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1º gennaio 1983. — Per l'es | L 1.86                                                                                                             |
| ALLA PARTE S                                                                                                                                                                                                                                                                              | BECONDA - INSERZIONI                                                                                               |
| Abbonamento annuale                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 196.00                                                                                                          |
| I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'<br>compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, soi                                                                                                                                                  | 'estero, nonché quelli di vendita del fascicoli delle annate arretrati<br>no raddoppiati.                          |
| L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postate n.                                                                                                                                                                                                                        | . 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio di                                        |

Per Informazioni o prenotazioni rivoigersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 06166 ROMA abbonamenti (20) (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni (20) 85082150/85082276 - inserzioni (20) 85082145/85082189

fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla

trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.



L. 19.600